



945.25 Od5s v.8 4-6-23

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the Latest Date stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University. To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

May India See for each Lost Book is \$50.00 Return or renew all Library Materials! JAN 26 1990 L161-0-1096

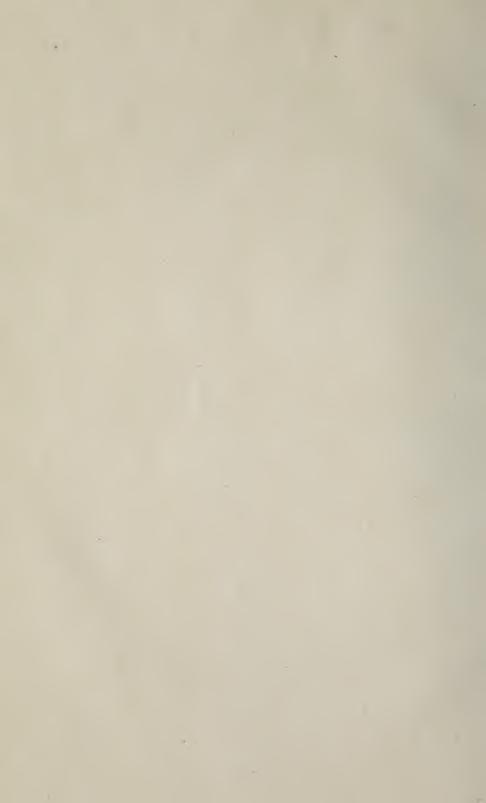







Digitized by the Internet Archive in 2013

# STORIE BRESCIANE

DAI PRIMI TEMPI

#### SINO ALL' ETÀ NOSTRA

NARRATE

DA

#### FEDERICO ODORICI

Vol. VIII.

#### BRESCIA

PIETRO DI LOR. GILBERTI TIPOGRAFO-LIBRAJO 1858

Sotto la tutela delle leggi.

045, 25 0 658 v. 8

### Concittadini.

Omai sono davvero nell'imbarazzo delle ricchezze: perchè se il racconto v'ha condotto a' tempi della nostra aggregazione alla gloriosa Repubblica Veneziana, in quanto al Codice non ho potuto, nonchè procedere di pari passo, tenermigli vicino. Costretto a scegliere fra documento e documento, la scelta medesima era un'altra difficoltà: poichè se da un lato le società dei Comuni lombardi e le paci e le tregue e le medesime condizioni delle offese e delle concordie, assumendo carattere piuttosto italiano che prettamente municipale, parevano doversi preferire; dall'altro canto gli atti nostri puramente domestici pigliavano, coll'aumentarsi della potenza civile, una importanza caratteristica, da pormi in bilico sulla scelta. E questo dubbio facevasi più grave rimpetto agli Statuti ed al Liber Poteris Brixiæ; a que' moltiplici decreti che, dandoci una schietta e palpitante imagine del nostro Comune, si rivestono di tinte così locali e totalmente bresciane da trasportarvi a dirittura nel secolo a cui si riferiscono, e da farvi non tanto conoscere quanto sentire le cose nostre sviscerate in que' due codici fino al midollo. Se non che il titolo di queste pagine m'avvertiva, che obbligato ad eleggere fra gli atti delle parecchie città lombarde ne' quali è parte il nostro Comune, e quelli che uscirono direttamente dalle sue convocazioni e che sono per così dire la storia nostra, la preferenza doveva essere pe' secondi. E a principiare dagli Statuti, la cui parte più antica ho già recata, vi si compiono or qui per modo, che fatti precedere da prima que' pochi appunti che aveva omessi, perocchè posteriori al 1250, ho continuato non dirò già l'intera edizione di quell'ingente volume, sì la scelta di quanto è in esso che valga a darci il più preciso e minuto concetto degli Statuti e del tempo in cui vennero decretati.

In quanto al Liber Poteris, codice prezioso che in più di mille pagine racchiude la storia degli antichi diritti del nostro Comune e delle lotte affrontate per mantenerli duranti i secoli XII e XIII; codice di cui pur non esiste un indice stampato, ivi non solo vi si darà con ordine cronologico la descrizione de' suoi documenti, ma i loro brani più singolari e d'importanza più casalinga e tutta nostra: quanto basti insomma per gustarne la natura e conoscerne largamente il contenuto. Possano queste ingrate fatiche apprendermi quanta sapienza di provvedimenti cittadini moderasse in quel tempo la nostra città, alcuni de' quali parrebbero insegnare al secolo XIX quell' amore d'associazione, di libero commercio e delle utili e grandi istituzioni sociali, che sembrano insegnate a'nostri di come l'effetto della età progredita.

#### APPENDICE AL VOLUME VII.

## CODICE DIPLOMATICO

BRESCIANO



#### CONTINUA IL COMUNE BRESCIANO

## FINE DEGLI STATUTI BRESCIANI DEL SECOLO XIII

Nella confusione d'ogni tempo e d'ogni titolo degli statuti raccolti nel Codice originale, da noi descritta a pag. 104 e 140 del VII volume, non ci resta miglior partito che seguir l'ordine qual si voglia col quale vennero registrati nel Codice istesso. Gli statuti precedenti alle carte 18 di quel Codice furono già recati.

- Stat. 76, carte 18. Ut nullus qui non sit de nostro districtu mutet in feris nostris.
- 77. Item unicuique liceat impune ludere ad ludum buscatie tempore nundinarum castri et broli.
- 79. Item nullum datium auferatur alicui trahenti ligna superius a pilla versus civitatem in stratis et viis aliqua occasione etc.
- 82. Addunt et ordinant correctores ut ad offitium tolonei civitatis brix, tamen unus dnus laicus et unus bonus et legalis notarius preesse debeant etc. (Anno MCCXLV).
- 99, c. 21. In Kpi nomine Anno MCLXXX etc. lo statuto sui mercanti pubblicato a pag. 43, t. V delle Storie presenti.
- 102, c. 22. Item statuunt et ordinant correctores quod quilibet rector cois brix. etc. teneatur et debeat ad postulationem cujuslibet persone etc. que aliqua de causa deberet recipere...

10 codice

pecuniam vel aliam rem ab aliquo comune loco etc. Lumbardie, Manlue, Verone et Marchie Trivisine, Tusie et Tridenti seu Stalie, mittere litteras sigillo comunis brix. sigillatas etc. et si per litteras ipsas non fuerit ei debite satisfactum etc. debeat expensis com. brix. mittere ambaxatores ad illam civitatem etc. Et si per litteras vel ambaxatores etc. satisfactio non fieret etc. teneatur dictus rector infra XV dies nomine comunis Brix. plenum dare seu concedere regressum et responsabilitas dicte persone subdite comunis brix. contra comune terram locum universitatem etc. et eorum bona ita quod possit personas, res, et bona illarum terrarum civitatum etc. si in civitate vel districtu brixie possident etc. detineri et facere detineri usque ad solutionem completam etc. — MCCLXXVII.

- 105. Item quod omnes homines de epatu seu districtu brixie volentes venire ad abitandum ad civitatem brixie continue cum famulis suis etc. p. civibus recipiantur et habeant tantum hoc modo si edificaverint, et ex equo edificaverint domum valentem XXV lib. mez. q. domum facere debeant in vastis sive in locis vacuis in civitate vel circa brixie et ipsam domum emere non possint sed eam edificare debeant de novo.
- 406. Si dichiarano cittadini coloro che vantano trent'anni di domicilio in Brescia, e d'aver sostenuti gli oneri comunali. — MCCLXXVII.
- 434, c. 28. De immunitate magistri Bonifacii de Aguzanis medici fiscice. Die jovis XIV mensis junii. Quod magister bonifacius de Aguzanis medicus fiscice perpetuo habeat imunitatem a coe brix. et sit immunis ab omnibus oneribus realibus et personalibus etc.
- 181, c. 27. Die lune quarto intrante augusto currente anno dni MCCLXXIII etc. regente etc. dno Guielmo Brunello regio vicario brix. Quod etc. teneantur festum asumptionis b. m. virginis quolibet anno etc. Et quod ante-dictum festum per octo dies vel decem mittantur nuncii cois brix. p. districtum brix. qui precipiant comunibus universis quod veniant cum oblationibus decentibus etc. ad dictum festum. Et quod preconizetur per plures dies etc. per totam civitatem q. uni-

versi de civitate et districtu brixie sint parati venire cum decentib. oblationib. ad predictum festum. Et quod etc. rationes interdicte sint per tres dies etc. — Item quod duo viri etc. coligant dictas oblationes etc. in reparatione eccl. see marie et sci petri secundum quod melius et utilius etc.

- 152. Item quod omnes notarii etc. teneantur recordari volentibus testari, quod recordentur si volunt legare etc. per reparationem et aptationem dictarum ecclesiarum et dare operam cum effectu ad predicta favorabiliter facienda et adimplenda.
- 186, c. 28. Quod magister Iohannes medicus de Pasirano olim de Pasirano fiscice et cyrolgie sit perpetuo liber et immunis ab omnibus oneribus.

#### Incipit Lib. II.

- . 17, c. 52. Si autem filius naturalis vel spurius aut servus rumperit pacem a domino vel a patre seu fratre etc. si persona habere poterit, puniatur dicto modo, et si persona non poterit haberi, puniatur in bamno dicto modo. Et insuper dominus aut pater teneatur prestare penam apositam in illa pace a se vel a sua voluntate facta etc. Anno MCCXLVII.
- 18. Statutum super mortem palam factam. Si quis apellatus fuerit de morte palam facta vel atroci ferita vel consilio predicte mortis vel ferite alicujus consulis justitie vel aliorum offitialium etc. ejus defensio non recipiatur nisi pugnaverit se per pugnam si liber est, si vero servus est, per iudicium expensis comunis.
- 19, c. 55. Item si convinctus fuerit per pugnam de morte vel consilio mortis suprascriptorum, pena mortis paciatur. Et bona ejus heredibus defuncti aplicentur et a comuni ei manutencantur. Si vero feudum habucrit, dnus habeat potestatem auferendi eum per ipsum statutum etc. an. 1278.
- 42, c. 38. Item tenear ego facere fieri tres libros de bannitis perpetualibus et tres alios de bannitis pro maleficio etc. quorum librorum unus de bannitis perpetualib. et unus de libris pro maleficio remaneant . . . in sagrestia in custodia dni archipresbyteri majoris etc.
- 80, c. 56. Item statuunt correctores, quod aliqua domus non destruatur de cetero in civitate vel circha per ali-

42 CODICE

quod maleficium quod fieri possit, si reperietur quod aliquis cam emere volucrit a comuni brixie etc. Eo salvo quod etc. non derogetur in aliquo statuto facto super domibus destruendis occasione hereticorum et occasione inimicorum et bannitorum. MCCLIHI.

67, c. 57. — Item si in aliquibus terris tocius districtus brix. sint aliqui dni qui appellantur dni illarum terrarum de quibus est verisimile quod aliquis bannitus non staret contra eorum voluntatem in illis terris, et si in illis moraretur etc. aliquis bannitus, quod dni illarum terrarum condemnentur sicut condemnarentur comunia superius notata.

67, c. 58. — Hæc sunt statuta etc. (vedi la stampa nel Cod. vol. VII, p. 124. Indi viene lo statuto indicato dal titolo). Statuunt et ordinant correctores, quod aliqua terra locus vel universitas districtus brix. non debeat nec presumat tenere, hospitari etc. in sua terra etc. aliq. malexardum, inimicum seu bannitum cois brix. etc. nec aliquem confinatum etc. et domus in qua aliquis predictorum inventus fuerit vel steterit contra predictam formam, funditus destruatur etc. a. MCCLXXXIII.

74, c. 40. — Item statuunt et ordinant correctores, quod nulla persona ecclesiastica vel secularis presumat vel debeat temptare de pace vel concordia facienda tregua seu compositione aliqua cum inimicis vel bannitis cois brix. et partis modo regentis brixiam. E dopo le parole .... Hec sunt statuta cois brix. q. canzelata erant etc. (come nel vol. sudd. pag. 125) viene lo statuto: Statuunt et ordinant correctores quod universa et singula q. debentur pro coi brix. seu debebantur dari bannitis seu malexardis cois brix. abradi debeant et removeri penitus de libro sive de libris debiti cois brix. etc.

81, c. 41. — Item statuunt etc. Quod si aliqua persona etc. tractaverit etc. proditionem civitatis brixie seu alicujus castri vel loci etc. seu consius fuerit de ipsa proditione, vel etiam tractaverit de tradimento seu morte alicujus de parte eccl. brix., quod puniatur ad mortem si caperetur et bona ejus publicentur et devastentur et publica deveniant in com. brix. etc.

78, c. 42. — Quod nullus a XIIII annis superius moretur in confinibus in aliqua parte district. brix. nisi sit laborator

terre vel homo modice conditionis q. intelligatur ad arbitrium potestatis, et omnes filii confinatorum tam mortuorum quam viventium intelligantur confinati a dicta etate etc. (vedi pagina 126, t. VII).

- 90. Item quod omnes clerici seculares et religiosi et omnes ecclesiastice persone tam monaci quam alii de quibus sospicio esse potest etc. mali tractarent contra honorem sce matris eccle et dni Regis R. (sic) et cois et partis et populi brix. nunc regentis brixiam etc. expelli debeant de civitate brix. et ejus districtu etc. Et si predicti non accesserint suprascripto modo infra primum mensem futuri rectoris, offendi possint a quocumque impune.
- 93. Item teneant omnes de conjuratione non facienda per aliquos cum aliqua civitate vel loco vel persona.
- 94. De conjurationibus inquirendis et frangendis. Item bona fide dabo operam ego potestas ad conspirationes et conjurationes et sacramenta, et conventicolas, et credentias et provisiones p. manum et fidem etc. factas occasione scilicet societatis illius q. dicebatur esse Faustini, et quilibet alterius societatis facte causa adjuvandi se ad invicem etc. invenienda vel inveniendas, infra XV dies frangendas etc.
- 108, c. 44. Item si aliquis nostre virtutis querimoniam fecerit de aliquo nostre jurisdictionis sub aliquo judice etc. tencar ego potestas auferre ei C. lib. nostre monete aut facere ei tantum quantum q. capiat illam sumam, et si non haberet, ut possim ei facere illud guastum, ponam eum in banno etc.
- 407. Ut nequis impetrare debeat a dno Papa vel Imperatore vel legato de usuris suis restituendis . . . . . . Quod si aliquis impetraret vel faciet impetrari litteras a dno Papa vel ejus delegato Romane Curie sub aliqua persona ecclesiastica districtus Brix. vel aliunde de restituendis sibi usuris, potestas teneatur auferre et facere auferri illis qui litteras impetrarent vel facient impetrari duplum de omni eo q. peteret de usuris sibi restituendis. MCCLII.
- 108. De pena imposita conquerenti de usuris sibi restituendis sub aliqua ecclesiastica persona.

- acquistum vel accantum, vel aliq. privilegium vel investituram accipit a tempore formate Pacis Placentie infra, vel acceperit a dno imperatore Federico vel ab ejus filio rege Henrico vel ab imperatore aliquo q. pro tempore fuerit vel ab episcopo nostro Brixien. qui nunc est vel p. tempore, vel ab abbate de aliqua persona de eo quod investitor non habeat vel teneat ad suam manum scilicet de districtu vel condictus (sic) vel honore terre, vel terrarum q. vel quas conductus etc. alius tenet libere sive francamenter ut vulgo dicitur, etc. in prejuditium civitatis vel alicujus persone etc. predicta omnia acquisita et investiture ac privilegia sint cassa etc.
- 118, c. 48. Item si quis cavaverit vel cavari fecerit in domo sua vel alibi subtus terram ad detrimentum alterius per distructionem turris vel casaturris vel domus alterius furtive ita quod etc. caderet vel non caderet ex quo inceperit cavare illis quibus fecerit cavare aut cavaverit etc., capita amputentur, et sua bona omnia publicentur.
- 116. Quod nullus debeat portare aliquam bestiam mortam ad castrum neque etiam inter circha etc. MCCXLV.
- 126. Quod oxelli sive canes perditi debeant preconizari si ille nesciret cujus essent.
- 129, c. 46. Item q. si aliquis abstulerit alicui canem ancipitrem volucrem vel aliquod alium solatium sive ludum vel ad manus alicujus venissent etc. ipse aves sive ancipitres etc. teneatur consignare seu denunciare vel manifestare pot. brix. seu preconibus brix. banno C. sol. mezan. in denariis numeratis et si non posset solvere etc. potestas teneatur ipsum ponere et tenere in carceribus, donec etc.
- 136, c. 47. Item etc. quod magistri muri et manere non audeant nec accipere debeant ultra XII imp. pro quolibet die pro mercede laboris sui et semel comedere in mane secundum antiquam consuetudinem si laboraverint in civit. et si exiverint etc. habeant tamen VIII imp. et spisam pro quolibet die.
- 186, c. 49. Quod nullus cui sit impositus equus pro coe brix. possit facere cavalcatam pro aliquo cui sit equus impositus per coe brix.

Statuunt et ordinant etc. quod quicumque de parte extrinseca brixie voluerit obedire mandatis dni vicarii etc. et stare ad confines in civitate Cremone vel in aliqua alia civitate de lombardia q. sit devota sce romane ecclesie in qua ei assignarentur confines, recipiatur ad dicta mandata non obstante aliquo banno et dato, et quod omnes de familia ipsius possint morari in districtu brix. in quacumque terra voluerint que sit longe a civitate brixie per decem miliaria etc. et tenere et possidere et gaudere omnia sua bona, nec debeant gravari de oneribus cois brix. plus quam alii sibi pares in facultatibus q. sunt de parte intrinseca etc. salvo etc. qui a tempore pacis facte apud Cocalium MCCLXXII citra fecisset aliquam proditionem de aliquo castro, loco etc. vel comiserit aliquid maleficium contra aliquem amicum partis regentis brixie etc. MCCLXXVII.

171, c. 31. — De confinibus assignandis omnibus confinatis etc.

Item statuunt et ordinant correctores q. vicarius seu rector cois brix. teneatur cum capitaneo et ancianis partis et populi societatis mille peditum etc. reducere in scriptis omnes confinatos etc. et statuere seu determinare loca in quibus dicti confinati stare debebunt ad confines, quibus sic determinatis, teneantur et debeant dicti confinati infra XV dies ire ad dictas confines, et in unum mensem mittere cartas suarum presentationum continentes sicuti coram rectorib. terrarum in quibus erunt fuerint presentati vicario seu rectori cois brix. et non ab ipsis confinibus debeant se dividere sine voluntate et licentia consilii generalis et populi brix. etc. Si vero entraverint civitatem brixie, ultimo supplicio puniantur etc.

- 172, c. 81. Item q. vicarius seu rector cois brix. teneatur etc. singulis mensibus mittere aliquos fideles et discretos quanto secretius et cautius esse possit ad temptandum et inquirendum si dicti confinati servaverint dictas confines.
- 174. . . . quod nullus audeat etc. mittere litteras vel nuncium alicui bannito vel malexardo seu inimico vel rebelli cois brix. nec accipere ab aliquo corum litteras vel nuncium neque cum aliquo ipsorum loqui etc. in aliquo loco nec con-

trahere se cum aliquo vel aliqua corum vel earum personarum aliquod matrimonium nec aliquam parentelam nec conjurationem etc.

175. — De confinatis carcerandis ad voluntatem capiencium eos vel capi faciencium donec fuerint satisfacti.

C. 82 (continua il Lib. V, di cui vedi a pag. 131, t. VII). De officio, sacramento, et de illorum duorum judicum potestatis qui debent preesse placitis etc.

480. — Item tenear ego potestas infra XV dies primi mensis mei regiminis facere consilium generale et consilium petere, et quomodo fieri debeaut rationes tam de malexardis et eorum fidelibus quam de aliis personis et comunalibus terrarum de fructibus et redditibus etc.

182. — Item etc. debeant vicarii seu rectores etc. examinari et determinari omnes ille terre brixiaue q. non potent facere rationem et quibus videbitur immunitas concedenda etc.

485. (Dopo l'anno MCCXLVIII dello statuto pubblicato a carte 139, l. cit.) Additum est MCCLXXVII quod si dicte universitates predicta facere recusarent, possit et debeat quilibet de universitate personaliter et realiter detineri ad postulationem cujuslibet creditoris eorum quousque ipsa universitas fecerit consules vel ancianos secundum formam dicti capituli. Et insuper quelibet persona habitans in ea terra teneatur et debeat ad postulationem cujuslibet creditoris recipere et tenere in sua custodia et virtute intromissiones faciendas de bonis debitorum dicte terre et de ipsis bonis facere solutionem et reddere rationem sicuti teneretur si esset consul dicte terre.

187, c. 83. — Ut officiales veniant ad officia sua exercenda pulsato tintinabulo in mane et post nonam. — Et potestas teneatur facere pulsari cum pulsatur ad terciam et cum pulsatur ad vesperas ecclesie majoris super turrim de domo a. MCCLI.

197, c. 84. — Item quod omnes notarii civitatis et districtus etc. teneantur se facere scribi in libro matricule collegii not. civit. brix. per quarteria sua secundum q. habitant

et volunt habere officia, et nemo possit habere etc. nisi in illo quarterio in quo habitaverit et scriptus invenietur tempore electionis, et teneant consules collegii tabelliorum accusare potestati cunctos qui electi fuerunt ad officia contra formam statuti.

- 206, c. 88. Quod si quis brixie vel brixiane non esset ausus habitare in terris suis timore inimicorum sive vicinorum suorum, potestas Brix. teneatur costringere consules et comune illius terre in qua habitaret consilium sibi prestare et auxilium occasione predicta, et defendere a quolibet volente eum etc. in aliquo molestare etc. sub mill. CC. L. primo incipit valere.
- 207. Item addunt correct. quod si aliqua terra sit in districtu brix. que non habitatur, vel si habitatur, pauci tamen sunt moratores in ea qui etc. terra alicujus etc. laborare non possent vel auderent, potestas vel rectores brix. teneantur terram circumstantem et confinantem etc. ad hoc abelionem (sic) et per riunionem illi terre facere laborare et coli terras cujuslibet habentis possessiones, et dare redditus et fructus dno vel dominis ipsarum posset etc. Anno dni Mill. CCLIII Ind. XI.

#### Liber V.

Carte &B. — De electione officialium — De electione potestariarum terrarum brixiane — De proybitione potestariarum terrarum brixiane et locorum.

1. - Item ordinatum est Millo CCLIII etc.

Quod unus sit notarius super bullandis mensuris et alter sit de Paratico ferrariorum (c. 86).

- 2. Die jovis XXV etc. Generali consilio etc. In quo quidem consilio surgens Dnus paxinus de Tuscolano judex etc.
- B, c. 87. Si citano le Statuta continentia de offitio fornaziorum, e seguono alcuni obblighi di fornazieri, ed ordini ad temperandum omnes fornaces q. sunt prope civit. etc. i cul lavori dovevano esaminarsi da un giudice e da quattro anziani del popolo.
- 7. Item quod custodes carceris pagadebitorum pro corum salario et merito dicti offitii etc.

- 9. Item quod potestates etc. habeant noticiam Montisdenni, et possessionum q. sunt circa dictum montem etc. inquirere teneantur etc. Item de fossatis veteris civitatis brix. et de hedificiis super positis (c. 88).
- 10. Item cum dicatur q. comune brix. posset consequi magnam utilitatem de molendinis q. possunt fieri in fossatis circha brix. etc.
- 12. Quod potestas singulis duobus mensibus etc. examinare teneatur omnes capitaneos et custodes castrorum et locorum brixiane.
- 14, c. 59. Quod omnes officiales comunis etc. sortibus eligantur in consilio generali per quarteria prout melius poterit.
- 18. Item non patiar ego potestas quod monachus vel clericus vel conversus sit potestas alicujus terre brixiane etc. et si electio facta fuerit, ipso jure sit nulla (c. 59).
- 18. Item similiter prohybebo quod nullus servus debeat esse potestas vel consul vel massarius, nec habere aliquod offitium alicujus terre brixiane etc. Due statuti precedenti hanno la data del 1254. Uno fra questi decreta, che i notaj del podestà debeant retinere sigillum comunis penes se et per se sigillare litteras factas pro comuni et non pro alio etc.
- 49. Item similiter proybebo quod nullus homo qui non sit de districtu brixiane vel brixie sit potestas vel judex vel vicarius vel notarius vel aliq. offitium etc. (c. 60).
- 20. Item quod nullus castri sci Georgii sit aut esse possit potestas illius loci.
- 25. Ut nullus qui non sit de parte ecclesie nunc regentis brixiam habere possit aliq. officium.

Quod nullus massarius comunis, preco vel istrio vel scutifer possit esse de consilio generali cois et populi brix. (carte 61).

Item quod nullus officialis gentilitium, q. non habitet in civitate si non eligerit quadram, non eligatur ad aliquod officium com. etc.

26. — Ut non possit habere officium comunis qui iverit ad religionem et postea redeat ad res seculares. — Et non possit conficere instrumentum de novo. Quod statutum incipit valere tempore dni Obertini Surdi. MCCXXXII.

- 81, c. 68. De spazando broteto novo. Item quod quilibet massarius cois Brix. teneatur sacramento facere spazare brotetum novum et vetus per duas vices tempore sue massarie.
- 82, c. 68. . . . Addunt correctores in MCCLXXIX etc. quod potestas brixie faciat fieri pro com. brix. bussolos et ballotas consimiles . . . consiliorum Veneciis sive in Marchia, et dicte bussole debeant intus faldrari etc.
- 87, c. 66. Item quod duo fratres religiosi de domibus humiliatorum vel eccl. s. Luce mittantur pro coi Brix. in quemlibet exercitum faciendum pro coi brix. qui recipiant denarios omnes de quibus debebunt fieri expense in quolibet exercitu, et faciant ipsas expensas etc. ita quod scribant illas.
- 88, c. 66. etc. Quod lecta et vasa coquine et utensilia etc. in domo potestatis, post exitum regiminis potestatis accipiantur et vendantur etc. ita quod precium earum deveniat in com. brix.
- 89, c. 67. Quod milites qui tenuerunt equos pro coi brix. a tempore introytus regiminis dni Francisci de la Turre citra solvantur pro coe brix.
- 69, c. 68. Item quod notarii etc. debeant estendere libros bannitorum etc. et de maleficio cuilibet petenti nullo precio etc. et similiter (sine precio) debeant facere coram cuilibet petenti de libro illo in quo scripta sunt nomina capitaneorum et guardarum et balesteriorum q. vadunt per castra brixiane in custodia, et de illo libro in quo sunt scripta nomina officialium ordinarior. et extraordinariorum etc.
- 72, c. 69. Item statutum etc. quod ostium superius sedilium comunis non claudatur cum clave, et quod ministeriales massarii teneantur deputare aliquem qui curet et purget dicta sedilia et aquam intus ponat et continue teneat dicque noctuque, et quod omnes habentes conicula p. que labitur dicta aqua teneantur etc. aptare etc.
  - 73, c. 70. De sacramento et Ufficio consulis Iustitie.
- 79. Quod consules justitie habeant equum proprium valentem X lib. nostre monete brix.
- 84, c. 71. Item etc. quod precones comunis sint quatuor qui teneantur habere equos et servire comuni in cavalcatis et

exercitibus, et quod non possint nec debeant excusare aliquem cui sit equus impositus pro coe brix.

- 85. Item teneantur preconizare omnia consilia et omnes cavalcatas tam in platea Ponticelli, et apud domum Honorati et in capite pontis porte fossatis Ponticelli, et super pontem sci Faustini majoris juxta turrim quondam Occulari etc. bamno V sol. mez. quocies contraentes etc.
- 86. Item addunt correctores quod teneantur preconizare juxta plateam sci Syri de mercato novo etc. MCCXLVIII. Nel 1276 si aggiunge anche il ponte dei Torzani.
- 91. Item etc. teneantur preconizare in burgo sci Nazarj in Carobio mansionis Templi et in burgo Albare penes puteum magnum illius burgi, et in burgo sci Mathei penes fontem in Carobio illius burgi.
- 92. Item etc. teneantur extimatores similiter facere jurare (precones) speciali sacramento quod exclamabunt pothera cujuslibet ter per civitatem et suburbia etc. p. loca consucta, et specialiter in contrata illa in qua fuerit domus cujus poterii etc.
- 94. De duobus sindicis eligendis com. brix. et abeant VII libr. mezanorum anno dni MCCLI.
- 96. Ut vinum possit conduci per totum district. brix. sine sigillo. MCCLIIII (c. 72).
- 99, c. 72. Quod aliquis tabernarius a modo non possit nec debeat tenere extra tabernam bancum neque discum vel scampnum nec aliquid aliud in fraudem super quo possit sederi.
- 100. Item tenear facere ad voluntatem consilii de vino conservando in civitate et episcopatu.
- 103. c. 73. Nessuno possessore di casa o di cortile promiscuo possa permettere biscaccia o donna pubblica senza la volontà del comproprietario.
  - 404. Illud idem de tresandis que caput non habent.
- 405. Item etc. quod cum incepta est et damnosa consuctudo excreverit, non presumat aliquis etc. occasione vendendi vinum ponere fruscas vel ramos de arboribus seu aliquam arborem incisam ante ostium alicujus domus etc.

- 106. Giuram. dei venditori di vino de non tenendo ludum buschatie, de vendendo etc. cum recta et justa bozola et de servando etc.
- 107. Nec aliquis teneat ludum nec ludat ad ludum buschatie neque stet super ludum.
- 108. Buschatia vero intelligitur et dicitur quando aliquis ludit cum taxillis ad naretam et ad nigrum vel ad album vel ad pariandum vel ad guvolam vel ad aliquem ludum taxillorum. Excepto quidem q. quilibet possit ludere ad scacos et tabulas publice in plateis et viis et porticibus de sua pecunia non ab aliquo mutuo accepta ad unzenas vel a solito mutuatore ad ludum, et si in aliqua domo famosa quod ludus in ea teneatur, asigna de taboleriis vel storis vel consimilibus sive de lusoribus inventa fuerit, domus similis distruatur ut supra legitur, vel precio tantum. lib. imp. redimetur veluti ludus in ea fieri palam fuerit inventus.
- 109. Item etc. ut si miles vel pedes seu joculator... dixerit aut fecerit contumeliam Deo et Virgini s. Marie, potestas teneatur ei auferre etc. militi X sol. imp. pediti V etc. Joculator si non solverit bamnum V. s. imp., capiatur et verberetur per civitatem.
- 112, c. 73. Item ord. correct. Quod aliquis non debeat vel presumet ludere ad hossas vel ad pulveretam, corezolam vel ad azarum seu ad aliquam buschatiam in aliqua ecclesia civ. brix. nec in domo nec in broleto novo nec in palaciis cois brix etc. MCCLIII.
- 115. Item additum est quod nec in mercato novo predicta fiant. MCCLIIII.
- 114. Si proibisce per le terre del Bresciano, pena ai recidivi, la distruzione della casa o baracca in cui si fosse giuocato.
- 118, c. 74. L'oste non può dare bevanda o cibo all'abitante detta medesima sua terra, o della sua casa (qui esset de sua terra in domo sua vel cortivo).
- 116. Item quod taberne vel buschacie que sunt extra villas brixiane debeantur removeri et specialiter ille que sunt apud Pontem ghetem et ille de Mandulocia et illa que est ad paludem Caprensam ubi consueverat dici Hospitale.

- 121. Item tenear solvere custodibus et scaraguaytis nocctis omni mense X sol. imp.
- 126, c. 75. Item tenear custodire abeveratores et fontes. Seguono le promissioni o statuti delle guardie.
- 127. Item tenear custodire coniculum et procurare per civitatem bona fide etc.
- 129. Item tenear ne aqua ab alto seu scovetie aut putredines et letamina etc. proyciantur in stratis.
- 450. Sacramentum et officium scaraguaytarum. Juro ego etc. q. bona fide et sine fraude scaraguaytabo civitatem a tercio sono campane in antea usque ad diem et procurabo quod custodes civitatis bene et perfecte guardiant et custodiant etc.
- 438. Item D. Rambertinus de Rambertis potestas brix. etc. ordinavit quod aliqua persona civit. vel virtutis brix. non faciat alienationem etc. alicui qui non sit de civitate brix. seu episcopatu etc. salvo contracto Canedi etc. die martis VII exeunte Julii MCCXXIII.
- 137. —Item quod duo claves hostioli facti in porta Pusterle de Castro dentur duobus bonis hominibus illius contrate (c. 76).
- 138. Item quod nemo leventur domos altiores ultra VIII punctos in tota circha sub pena et bamno ad meum arbitrium.
- 439. Item statuunt corr. Quod potestas debeat dare operam cum dno epo et capitulo brixiensi quod placeat dno pape ut decime q. sunt p. quinque miliaria juxta civitatem emantur per duos agrorum, et pretium earum convertetur in possessiones ad arbitrium et voluntatem dni epi Brix. M. CC. XLV.
- 140. Item tenear quod nullus homo stet vel habitet a burgo Pillarum inferius usque ad Arbufonum extra circham ad tantam distantiam quantum est a porta cirche sci Iohannis usque ad portam Lapidum super flumen s. Luce. Et nullus presumat aliquam domum muratam intus illas confines levare, exceptis molendinariis qui murantur ad molendina et exceptis domibus sci Mathei et domibus infermorum de ipsa hora.
- 143. . . . . non fiant buschatie alique in burgo pillarum sci Faustini majoris etc. MCCLI et in burgo s. Iohannis.
- 144. . . . Quod habitatores in burgo de li Pillis possint vendere vinum et hospitari forenses non suspectos MCCLIIII.

- 446. Item statuunt et ordinant correctores quod potestas futura teneatur infra IIII menses sui regiminis facere aptari et cohoperiri ecclesiam sci petri de Dom etc. et quod aliqua lignamina de cetero non ponantur in dicta ecclesia. Et hoc procuret et fiat per unum bonum virum religiosum etc. et quod canonici majoris eccl. brix. debeant procurare quod bene custodiatur dicta ecclesia, q. portici et alia imunditia ibi non fiant nec proyciantur, et quod carocia claudentur de sprangis et teneantur clausa sicuti consueta erant.
- 147. Item etc. quod potestas teneatur primo mense sui regiminis accipere duos bonos homines et legales q. vadant videre flumina facere curari et expediri etc.
- An. 1279, c. 77. Il Consiglio cittadino, udita l'islanza delle suore minori de sancto Francisco et ordinis sce Clare contrate Pedrioli, esponente la loro miseria per essere sovvenute di elemosina, decreta una piccola annuale sovvenzione, perorante il nobile Pietro de Braida vicario in Brescia del re di Sicilia, ed Atto Martinengo. Pare però che l'islanza fosse una rinnovazione di altra del 1249, cui allude lo statuto 151.
- 183, 31 decem. Dnus Albertus de Concessio consul major cois etc. MCCXVI.
- 184. De revisamentis factis per dnos Obertum de Gambara et Inverardum Fabam ut sint cassi.
  - 188. Guidone de Mandello olim pot. brix.
- 187. Contractum Caneti & Novem. 1217. Si vegga nel tomo VII di queste Istorie, pag. 93, doc. CCLXIII. Da quel contratto vennero desunti gli statuti 187 e seg. fino al 163, e l'uno e gli altri minutam. ricopiati nel Codice statulale (c. 78).

#### Statuti di Canneto.

- 188. Item quod nulla domus castri seu burgi aut ville possit alienari exportanti eam extra curiam dicti loci. Et si contrafecerit, predictam domum seu extimationem amittat.
- 489. Item quod nullus possit locare canevam seu edificium in castro ultra andathorium et in burgo non possit edificium aliquid facere altum vel levare ultra XX brachia sine parabola potestatis vel consulum brix.

- 160. Item quod nullus servus neque ancilla debeat nec possit habere partem nec aquirere in castro predicto neque villa, nec possit in his succedere.
- 161, c. 78. Item ut omnes habitatores in predicto castro seu burgo etc. habeat libertatem de omni honore a coi brix. imponendo de hinc ad XX anno, et post XX annos sint liberi sicuti cives brix. et quolibet die martis habeant mercatum ibi liberum sine exactione aliqua vel rivatica sive corectura sive aliqua alia exactione.
- 162. Item ut potestas vel consules teneantur suprascriptum datum etc. defendere habitantibus in predicto loco etc.

#### Statuti Asolani.

- 164, c. 79. Item ord. correct. Quod paysani qui fuerunt de terra Asule qui cum familiis suis steterunt et stant etc. in civit. brix. continue et qui fideles fuerunt et steterunt et perseveraverunt comuni brix. a quacumque persona volente vendere possint emere et habere sedimina, possessiones et domos intra circham terre de Asula non obstante statuto vel contracto previlegio tali tamen condictione q. ipsa sedumina etc. vendere vel donare non possint etc., nisi tamen terenus de Asula, habitantibus in circha de Asula etc. MCCLII.
- 163. Item etc. quod libertas que data fuit coi de Asula tempore dni Oberti Iniquitatis de Placentia potestatis Cois Brix. perpetuo debeat ei servari et aliud de quo consilium cois brix. concors fuit tempore predicti potestatis, videlicet de dato terre et domorum q. sunt in castro Asule faciendo pro coi brix. in dicto coi de Asula de quibus factum fuit publicum instrumentum etc.
- 166. Item etc. Ut omnes tam nobiles quam vicini habentes terram infra circam etc. de Asula compellantur vendere dictam terram comuni de Asula causa faciendi dictam circham et construendi habitationes et vias in dicta circha ita quod dicta terra debeat extimari diricto et justo precio per quatuor bonos homines de Asula etc. et quod omnes lapides et quadrelli qui fuerunt de domibus predictorum com. brix. qui sunt in terra de Asula (manca il resto).

- 165. Quod nemo in dicto castro Asule non debeat elevari aliquam domus vel forticia que sit ultra septem puncta nisi esset comunis Asule.
- 467. Item ut com. brix. faciat dari hominibus de Quinzano etc. francamenter ad livellum tabulas tres in ipso castro secundum q. de quantitate ficti tempore edificationis illius castri fuit ordinatum. Ita tamen quod nulla forticia fiat aut levamentum supra portas illius castri pro indiviso.
- 168. Item teneatur potestas facere restitui terram hominibus de Casali alto emptam ab hominibus de Casali alto restituentibus precium etc. et melioramentum si quidem factum esset in edificando super ipsas terras ita quod homines Casali alti restituantur in suas possessiones a tempore destructionis Casali alti, et teneatur potestas compellere habitantes in curte Casali alti ut veniant ad habitandum cum vicinis in vicinia sicut faciunt vicini de Casali alto. Item teneatur potestas providere super facto curtis eorum ad melioramentum quando hoc comode fieri potest etc. Item et facere expediri vasum aque sicut erat quando terra Casali alti fuit destructa. Item etc. quod armenta vacarum, caprarum, yrcorum etc. etc. non teneantur per comites nec per alios in curia Casali alti.
- 169. Item q. nullus bannitus pro maleficio de *Cremonensi* etc. moretur in tota *Riveria nostri Olei*, et specialiter in Pontevico.
- 470. Item quod potestas possit concedere immunitatem unius ville hedificande super stratam *Guthizoli* in media campanea vel ubi videbitur comodius posse morari cum consilio publ. cum campana sonato q. consilio teneatur facere inde potestas, ita quod villa teneatur robur resarcire q. factam fuerit, et fiet in suo territorio, que villa sit usque ad summa quinquaginta focorum.
- 171. Item quod unum burgum Francum q. sic nomine appelletur debeat fieri in loco de Cassellis vel ubi melius videbitur illius contratis ob vicionem et defensionem strate Teutonice et hominum et locorum illius contrate.
- 472. Item quod omnes nobiles et alii qui excusantur ab oneribus terrarum brixiane teneantur et debeant facere se scribi in uno libro comunis usque per totum mensem etc.

- 174, c. 80. Item quod suprastantem carceratorum et custodes non permittant aliquem carceratum cois brix. ire per civitatem sine parabola potestatis.
- 177. De immunitate data certis medicis. Item statutum et ordinatum est quod dno Guglielmo Cilicincapiti, et filius ejus et jacobo filio q. Ioaun. Cilicincapitis et Ioan. fil. dni Gratiadei de Garbagnado omnibus medicis in cirogia et medicina et eorum heredibus utentibus dictis artibus seu scientiis in civit. brix. vel districtu etc. concedatur immunitas ita quod ipsi sint immunes et liberi ab omnibus oneribus etc.
- 176. Quod dicti custodes (carceris pagadebitorum) non possint nec debeant accipere pro boghis seu compedibus a quolibet carcerato ultra duos solidos imp.
- 179, c. 80. Item etc. quod nulli homines vel mulieres captiventur... vel carcerari debeant sub pallatio cois brix. majori vel minori nec etiam in capella pallacii.
- 180. Item statuunt quod regressus datus pro comune brixie dno Lanterio de Paratico et carte illius regressi contra com. et homines de Placentia de cetero sit cassus etc. et irritus et carte sint casse etc. Item observetur in regressibus et represaliis datis omnibus qui fuerunt secum vel de familia sua qui sunt et erunt inimici partis et com. brix.
- 181, c. 81. Item etc. quod regressus datus per dnum Rofinum de Zenucalis potestatem brix. dnis Amico et Milletto de Griffis etc. contra partem Tabarellorum de Desenzano et homines dicte partis et omnes alios ibidem habitantes tempore destructionis Cassaturris et aliorum domorum etc...de Griffis iacentium in Desenzano etc. in solidum in Mille lib. imp. pro emendatione et restauratione etc. firmus et ratus semper existat etc. MCCLXVIII.
- 182. Cum quondam dnus Grissus de Grissus existens potestas Brix. etc. statuisset et ordinasset quod dnus Durachinus Madii et ejus heredes perpetuo desenderentur etc. indempnes etc. de omni pena promissione et damno (pro instrum.) sub MCCXXXVI de quibus . . . . dni Manuel et Berardus fratres ipsius dni Durachini et silii q. dni Ioannis etc. Et post dnus Berardus de Madio pro se et nomine dni Manuelis fratris sui

et dnorum Conradi et Manuelis filiorum q. dni Ioannis fratris ejus fecisset finem etc. de non petendo etc. MCCLVII. — Dnus Conradus et Manuel fratres filii q. suprascripti dni Ioannis de Madio pro se et dni Fridericus Berardus et Mapheus fratres fil. quond. dni Manuelis Madii pro se et nomine Albertini et Conradini fratrum suorum confirmaverunt etc.

185, c. 82. — Item . . . . quod cum dominus Albertus de Gambara, Bartolomeus de Monte Turris de Bethuschis, Speltinus Danesius de Salodo etc. Aricus de Martinengo, Ugutio de Tangetinis et alii deposuissent infrascriptas quantitates pecunie penes prepositum sci Luce temp. dni Griffi de Griffis olim pot. brix. etc. de voluntate dnorum Conradi de Concesio, Brixiani Robolotti, Philippi de Ugonibus, Ugonis Lambardi et aliorum qui tunc detinebantur in carceribus, et etiam dicti dni Griffolini qui quantitates distribui debebat et eciam distribute fuerunt ad hoc ut predicti detenti relaxentur de carceribus ne fierent guasta, et ut civitas et pars ecclesie reducetur in bonum statum, quod infrascripte quantitates pecunie restituantur pro com. brix. etc.

183, c. 85. — Cum dnus Rufinus de Zenucalis pot. brix. ivisset apud Palengulas cum milicia brixie et populo brixiane, et ibidem dictus potestas et viginti quatuor homines de Patengulis constituerunt terminum octo dierum non offendendi hominibus de Patengulis . . . . et hoc juraverunt attendere, et infra dictum terminum homines de Patengulis cum hominibus de Verona inciderunt vineas et olivas et abstulerunt uvas hominum de Patengulis qui sunt extra terra et de Lonado; statuunt et ordinant correctores quod homines tunc habitantes in Patengulis tam nobiles quam paysani debeant reddere damnum datum predictis de Lonado et de Patengulis et contra eos detur eis regressus et contra eorum bona.

Hec sunt statuta partis Ecclesie.

486. — In nom. sce et individue trinitatis. Hec sunt statuta partis q. modo regit brixiam facta ad honorem dei etc. atque serenissimi dni Karuli Regis Sicilie, et ad bonum statum dicte partis et ad confusionem et mortem et offensionem inimicorum et proditorum dicte partis et com. brix. et successorum etc.

- 188. De ancianis dicte partis singulis mensibus eligendis per tres vel per quatuor dies ante exitum mensis qui Anciani sint quatuor, videlicet unus in quolibet quarterio, qui sint fideles et legales dicte partis.
- 189. Quod Anciani suo tempore debeant bis apud pallacium comunis convenire ad consilium facere in ebdomada pro utilitate partis.
- 190, c. 84. Item etc. quod fiat consilium generale dicte partis in q. sint numero centum electi sparsim per contratas et non ultra, fideles et legales et veraci amici etc.
  - 191. Si citano i soldi parvorum.
- 192. Quod anciani partis procurent ut bonu et redita malexardorum exigantur et reduciantur in communi brixie.
- 193. De scorta non danda pro comune brix. vel milicia nisi voluntate consilii generalis.
- 197. Quod anciani dicte partis procurent pro posse q. gravamen impositum alicui amicorum pro inimico cassetur.
- 199, c. 85. De sedanda discordia si orta fuerit inter amicos dicte partis per potestatem capitaneum etc.
- 200. De condemnationibus et bamnis de amicis factis tempore Francisci de la Turre canzelandis nisi bamnum etc. fuerit occasione offensionis facte alicui amico etc.
- 201. Quod consilium partis brixie pulsetur in hoc modo videlicet, quod campana grossa militum pulsetur XII vicibus videlicet qualibet vice bis ad martellum vel bottum.
- 202. Quod quando sortes generales (Ufficialium consilii) nullus notarius stat ad scribendum etc. sint duo religiosi.
- 203. Quod nullus stet apud stangam ubi scribantur dicti officiales.
- 203. Quod layci non ponantur nec scribantur in sentenciis concilii, sed eligantur duo viri religiosi per dominum vicarium etc. qui debeant recipere et exigere a partibus tantam pecunie quantitatem quantam habuit ille judex cuius consilio data fuit sententia.
  - 209, c. 86. Si nomina il Carubius de Nagellis.
- 218, c. 87. De X hominibus eligendis qui vadant ad corpora mortuorum pro quolibet quarterio et accusent stentes.

- 219. Item additum est capitulo statuti quod sic incipit. Item statuit et ordinavit dnus Faber dni Guidonis Guizardi potestas brix. etc. Quod predictum statutum etc. servetur in totum contra personas proditores Cosam de Scovolo et filium ejus et contra Bachinum et Zontam et Tempora (sic) fratres de Manerva et contra Iacobinum et Amathinum fratres de Brachio et contra dnum Buschetum de Solferino occasione proditionum quas predicti fecerunt tradendas dictas terras in forciam inimicorum et rebellium dni Regis et cois brix. et occasione proditionis quam predicti iacobinus et amathinus fecerunt de militia et populo brix. apud Rochettam de Bosinis falso simulatores se velle eam restituere coi brix. et eciam servetur in parte. Et generaliter contra omnes et singulos alios proditores qui olim fuerunt ad aliquam prodictionem etc.
- 220. Item etc. quod omnes et singuli qui capient etc. aliquem prodictorum vivum vel mortuum, debeant recipere et habere a comuni brix. L libr. pro quolibet prodictore.
- 223, c. 88. Quod fratres sci Iucobi de la Mella possint conducere victualia.
- 228. De immunitate concessa magistris Conforto et Bonaventura fratribus qui fuerunt de Yseo habitatores quarterii sci faustini qui sunt medici et arte cyrolgie.
- 226. De tenentibus equos pro coi brix. et facientibus cavalcatas et bertolotos (loquitur de militib. et bertolotis).
- 228, c. 89. De juribus dominorum Zironi et Iacobi de Pallazo (q. dni Ottoni) manutenendis per dnum vicarium.
  - 230. Quod nullus audeal mutuare ad ludum buschatie.
- 232. Quod humiliati etc. sci Luce etc. possint mittere et portare etc. granum et necessaria victualia etc. confratribus et sororibus sui domorum suarum brix.
- 234. . . . Quod aliquis qui pro tempore fuerit arnaldus de baratarie, et ipsi arnaldi de baraterii non debeant nec presumant convenire nec tenere ludum nec buschatias etc. nec habitare nec morari etc. in curia Siccamuri nec in ea contrata nec in alia aliqua etc. nisi solomodo in publica concione brix. vel super scalis concionis brix. more solito etc. e dopo il bando i recidivi infra XV dies verberentur per civitatem.

- 255, c. 90. Item etc. quod vicarius seu rector comunis brix. debeat recipere et habere pro suo salario ex omnibus suis expensis et predictis equorum etc. mille libras imp. monete brix. pro quo salario debeat servire personaliter et conducere etc. quattuor bonos homines judices et legales et duo milites etc. amici sce romane ecclesie et dni Regis et Comunis etc. et sedecim equos inter quos sint quattuor damigelli.
- 237. Item etc. Quod nulla persona etc. audeat etc. filare vel texere vel imitere vel ponere aliquo modo in pignolatis vel in bombicis aliquam carzaturam vel tundellam sive buram vel plumam alicujus lane vel bombicis, nec mesculare debeat aliquam lanam vel falsamentum etc.
- 238. Quod quattuor not. boni eligantur sortibus in quolibet quarterio in cons. general. qui sint notarii dni vicarii.
- 242, c. 91. Item etc. Quod in broleto novo cois brix. tres pertice construantur super quibus ponantur aucipitres, austures et falcones vendendi ibidem et non alibi.
- 244. Item etc. Quod aliqua persona non audeat etc. de predictis avibus a Kal. mensis madii usque ad diem octavum mensis octubris portare extra districtum causa vendendi.
- 246. Item etc. Quod omnes ministeriales civit. et districtu brix. continue portare debeant infulas rubeas et fuscas ad armaturam vicarii vel capitaneo brix. in capite cum maciis magnis pendentibus et sutis cum dictis infulis et non capelinas vel berinzolas. Et mazucos per civitatem in manibus continue et non alia arma nisi esset cum dictis vicario et capitaneo.
- 249. Item statuunt quod salvathesine tam bestie quam aves vendantur in viis circumstantibus pallatio cois brix. etc.
- 251. Item statuunt quod futurus vicarius teneatur et debeat etc. ponere seu poni facere in consilio gener. cois brix. quid placeat consilio in cassando monetas non justas aut in faciendo monetam de novo bonam et ydoneam cum major pars monetarum currencium nunc in civit. vel districtu non sit bona nec justa.

283, c. 92. — Si confermano le immunità dei seguenti:
Gulielmo de Cilincapitis et filio et suis heredibus utentibus
arte cyrogic et medicine. — Iohanne de Garbagnado, et ja-

cobo filio q. dni Ioannis. Bonifacio de Aguzanis — Zenebono de Cazago fiscici, et magistro Iacopo de Yseo in medicina crepature et mali lapidis, et magistro Belino medico de Crema in cirolgya, et magistro Federico de Bondiebus fiscico et magistro, Aliprando et magistro Alesio et magistro Iacobo Corgulo phisico, et magistro Bonfato de Bornado, et magistro Brixiano de Asula, et magistro Laffranco medico de Ello in arte cyrogie et Alberto de Provaglio medico in cirogya, et magistro Guidoni de Goldi, et magistro Bornato de Monteclaro, et magistro Algarisio, et Mateco aurino etc. sint firme immunitates etc.

- 286. Item quod nulla persona tam ecclesiastica quam secularis audeat etc. accipere decimam aut accipi facere per forciam per violenciam alicui persone.
- 287. Item statuunt quod nulla dona de cetero fiant per aliquam personam in civit. brix. nec apud civitatem ad quinque miliaria aliq. sponse vel sponso (!).
- 260. etc. Quod nulla persona de alieno districtu videlicet episcopatum pergami etc. audeat vel presumat pedes vel eques intrare districtu brixie occasione capiendi aves aliquas vel bestias etc. sub pena perditionis equorum, canium et omnium avium etc.

Anno dni MCCLXXVIIII die veneris XV mensis sep. sub palacio majori com. brix. presentib. etc. in generali consilio etc. omnia et singula statuta et capitula dictorum statutorum etc. fuerunt lecta, approvata et confirmata etc. de voluntate et mandato dni vicarii et dicte curie.

- 265. Il giorno appresso in publico consilio viri nobiles Leonardus de Amatis vicarius et Adigherius de Lasenacia de Vizola capitaneus populi pro sereniss. Ierusalem et Sicilie rege in Brixia si trovano procuratori del Comune dominos Obizones de Lomello judicem et Brixianum de Salis etc. ad faciendam et complendam pacem perpetuam cum sindacis etc. Verone ac Mantue.
- 264. Segue la pace fatta in Verona in sala picta pallacii recata dal Saraina. 268, c. 94. Pace fatta coi Mantovani (1279) recata pure dal Saraina, Stor. Veron. dal Lunig, Cod. Dipl. dal Verci, Storia della Marca Trivisana. Venezia, 1786, t. III, pag. 48.

266, c. 93. — La gran pace così detta di Montechiaro. 267, c. 97. — Die veneris XIIII febr. MCLXXXI. Congr. etc. Lecta fuit petitio Auricum etc. Segue lo statuto degli orefici di Brescia e di Venezia, che troverassi da me pubb. nelle prossime dispense dell' Archivio Storico di G. P. Vieusseux.

274, c. 99. — Hec sunt statuta etc. correctiones etc. facte per statutarios etc. die veneris XXI junii MCCLXXX. Ind. VII tempore vicariatus nobili viri dni Leonardi de Amatis vicarii regi in regimine brixie.

Sono aggiunte e revisioni agli antichi statuti.

279. — Per l'offerta di s. Maria d'agosto. Universitates terre debeant venire etc. et offerire ad dictum festum ad hoc quod ecclesia sci Petri de Dom q. vehementer indicet refectione, et cotidie minatur ruinam, et debeat citius reparari cum adiutorium dictarum oblationum.

281, c. 100. — Item capitulo statuti q. sic incipit: Item quod orbi de cetero non morentur in civitate, addunt correctores etc. nisi prope civitatem ad unum miliare.

291, c. 101. — . . . Quod omnes persone confinantes etc. muro vel medallo castri brix. teneantur satisfacere ydonee de non vastando dictum murum et de non cavando etc. in medalo dicti castri.

305, c. 103. — Quod mercatum grani de cetero fiat et teneatur in platea comunis Brix. et non in broleto rationum.

314, c. 108. — ... Quod quilibet persona volens exercere vel operari seu facere aliquam artem etc. possit et ei liceat artem et illud ministerium facere et exercere libere impune tam in civitate quam in districtu brix. ad suam voluntatem quocumque tempore dummodo faciat et exerceat illam etc. bene et legaliter non obstante aliquod statuto etc. per aliquod paraticum etc.

Lecta et confirmata fuerunt omnia suprascripta capitula in consilio generali brix. a suprascripto capitulo continente de civitate augmentanda etc. quod sic incipit. Ut civitas Brixie ad honorem etc.

518. — Item etc. Quod aliqua persona vel Universitas numquam debeat . . . facere vel edificare etc. aliquam forti-

ciam vel domum etc. in terris seu locis Manervi, Scovoli et Insule lacus Garde anno proximo preterito destructis Brixie, nec aliqua dictarum terrarum. Et specialiter in locis infra confines locorum predictorum in quibus erant fortilicie dictarum terrarum anno predicto destructe, nec habitare nec morari in aliqua dictarum terrarum sub pena et bamno L librarum cuilibet persone contrafacienti etc. et insuper teneatur et debeat quilibet tam universitas quam singularis persona contrafacienti facere penitus et funditus destrui et desipari etc. Et eodem modo statutum et ordinatum est quod nulla fortilicia ulterius fiat nec fieri debeat in Guidizolo et maxime circha turrim illius loci ubi facta fuit explanatio illius fovee et destructio fortilicie que erat circa illam turrem sub predicta terra.

316. — Item etc. Quod locus in quo consuevit esse zironum et fortilicia de Yseo et rochetta de Monteclaro etc. que destructe fuerunt pro com. brix. numquam debeant relevari nec edificari etc. et si qua etc. contrafecerit, puniatur et condemnetur etc. sicut dictum est superius etc. de Manerva, Scovolo et Insula etc.

C. 106. — Fee sunt statuta etc. sub hoc reform. etc. die XXVII sentemb. MCCLXXXI.

536, c. 108. — Die sabati XXI mensis octub. MCCLXXVIII. — Quod omnes de parte extrinseca brix. tam malexardi quam confinati volentes stare ad confinia, eligere possint quacumque terra voluerint extra districtum Brixie, Verone, Mantue etc. et aliis terris inimicis com. brix. exceptis terram de Calepio districtus Pergami etc.

537, c. 109. — Congreg. ancian. partis et populi et societatis mille de populo brix. cum bona quantitate sapientium qui erant CCC et plures de militibus et populo brix. in pallatio novo populi et dicte societatis etc. quod de dictis nominibus confinatorum fiant quinque libri de bona littera grossa et formata etc. q. non possit falsificari etc. MCCLXXX.

343, c. 110. — È citato il Consilium Credentie etc. 1282.
348. — Item etc. faciet mirlari murum novum cirche et simultari (sic, forse smaltari) qui est in Burgo novo.

- 549. Butruntum sive feciam, da non ardersi che a sei miglia da Brescia.
- 589, c. 111. Si proibisce l'esportazione delle lane. Quod concessio fiat . . . de conducendo aliquam lanam natam vel tonsatam in distr. Brix. extra civit. vel districtum brix.
- 360, c. 111. Item statuto facto sub MCCLXXVII quod sic incipit etc. Item etc. quod nulle femine vadant post corpora mortuorum etc. Addunt correctores quod masculi possint intrare si voluerint in ecclesiam et stare ibi.
- 568. Item quod nulla persona audeat vel presumat capere columbum etc.
- C. 112. In Xpi nom. amen. Ita sunt ordinamenta seu statuta facta per nobilem mililem dnum Lorandinum de Canossa honorabilem potestatem cois brix. examinata et probata an. Mill. CCLXXXII. Ind. X mense madii XV.
  - 1, 2, 3. Statuti per le guardie notturne e per le scaraguaite.
- 4, c. 113. Item quod nulla persona de die vel de nocte audeat civit. Brix. exire preter quam per portam sine licentia dni potestatis etc.
- B. Item quod nulla persona audeat etc. removere de stello vel de cirche nec de ligno nec de heyfredis nec de rastellis nec de spinatis nec de stothengariis q. nunc sunt facte vel a modo fient nec de lignis pontibus etc.
  - 9. (Pei capitani e pei custodi delle porte).
- 11, c. 114. Quod nulla persona etc. presumat depredari vel rubari vel agredi cum armis etc. in tota virtute districtu et si qua contrafecerit suspendatur ad furcas per gulam ita quod moriatur.
  - 12, 13, 14, 13, 16. Altri statuti contro i malfattori sudd.
- 17, c. 118. Quod aliquis vel aliqui banniti de Mantua vel de Verona non debeant stare nec morari in aliqua terra districtus Brix. etc. contra formam pacis factam pro coe Brixie Mantue et Verone.
- 28, c. 116. Quod quilibet Tabernarius vel vendens vinum vel panem teneatur claudere hostium domus sue vel taberne et non aperire post tercium sonum campane usque ad campanam diei etc.

- 50, 51, 32, 33. Statuti pei banditi, malesardi e multati.
- 34, c. 118. Hec sunt statuta et ordinam. facta tempore nobilis militis dni Rolandini de Canosa potest. Brix. curr. MCCLXXXIII.
- 58. Item statuunt etc. quod festum beate virginis sce Agathe singulis annis sua die solemniter celebretur ita quod illo festo ratio non reddatur et q. omnes cessent ab omni servili opere.
- 58. Quod datium vini non vendatur de cetero in civit. brix. nisi extra p. com. brix.
- 59. Item quod aurifices civit. Brix. possint teneantur et debeant facere artem suam et exercere secundum tenorem litterarum transmissarum coi brix. ex parte dni ducis de Venetiis etc. secundum reformationem consilii generali etc.
- 43. Item quod mensure grani non vendantur de cetero pro coi brix. sed constituatur unus homo vel religiosus ad dictas mensuras tenendas qui habeat salarium a coi brix.
- 46, c. 119. Item etc. quod strata que vadit ad Lenum q. est devastata et rupta reaptetur et conzetur pro infrascripta comunia et homines dictarum terrarum qui debent ire et redire per dictam stratam.
- 47. Hec sunt etc. terra de Volungo, terra Ustiani, terra Gambare, terra Gotenenghi, terra Pratalboyni, terra Paoni, terra Vulzani, terra Bagnoli.
- 49, c. 120. . . . . Hec sunt statuta etc. facta tempore regiminis dni Grasendini de Lovesinis potestas Brixie anno MCCLXXXIIII.
- 81. Tempore potesterie dni Bocacini de Puzobonello (altra revisione) MCCLXXXV.
- 60, c. 121. Item quod aliqua persona non audeat etc. capere aliquam ciconeam etc.
- 62, c. 122. Item cum ecclesia sci Stefani scita in castro Brix. in qua non fuit sacerdos a memoria hominum citra de novo sit institutus unus sacerdos et dotata ipsa ecclesia, ita quod comode stare posset, qui sacerdos faciet ibi continuam residentiam etc. Ft quia notorium sit in civit. Brix. q. in dicto castro Brix. mulieres publice peccatrices utuntur et conversantur etc.

- 63. Item statuunt etc. ut dictum peccatum et seandalum penitus tollantur.
- 77, c. 125. MCCLXXXVII. Cum dnus Azo de Mayfredis capitaneus populi etc. q. debet ad presens *ire in Placentia* etc. et lucrabitur de Canipa salis etc.
- 78. Quod anciani mille eligant duos sapientes viros de quolibet quarterio qui debeant provideri quomodo dictum capitale Canipe salis melius gubernari possit.
  - 79. Item 1287. Eletti alla revisione degli statuti.

Obizio de Lomello
Redulfus de Cazzago
Paxinus de Toscolano judex
Guylielminus de Lavellolongo
Petrus de Mayrano
Stefanus Covatus
Bernardus Lambardi
Bertolinus Cagnolus

| judices in quart. s. Alex.
| in quart. s. Stefani.
| in quart. s. Iohann.
| in quart. s. Faustini.

- 81, c. 128. Item etc. Quod potestas nec capitaneus possit nec debeat eligere nec accipere laycum ad standum ad tolomeum nec aliquem capitaneum ad standum lacus Garde nisi si placuerit duabus partibus consilii generalis.
- 83. Item etc. quod de cetero non fiant etc. alique capeline ministralibus cois brix. nisi semel in anno et tunc super capelinis quas portare debeant ministeriales qui stant ad ufficium potestatis fiant signa solum vexilla coi brix. etc. e nell'altro dei ministeriali del capitano ecc. fiant signa ad arma populi brix.
- 86, c. 126. Item pro comuni utilitate et ad decorem civitatis cum dicatur quod civitates facte sunt ad similitudinem paradisi, quod de cetero aliqua domus civitatis brix. non debeat dirui pro coi brix. vel comunib. brixiane aliqua de causa, nisi illa domus q. minacet ruinam, et expediret refectionem et tunc domum fiat cum licentia potestatis etc. ad hoc nec civitas brixie deformetur ruinis sicut deformari consueverit.
- 95. Si vieta di prendere aliquem columbinum domesticum vel selvaticum cum aliquo astalono vel rete vel culumbario vel lusirolo.
  - 96. Si citano le mura usque ad Mombellum.

102, c. 127. — Item quod omnes mezadri, incantatores et omnes paratici teneant celebrari festivitates nativit. Dni et Pasce etc. et Ascentionis Dni et s. Ioannis Bapt. et dies dominicos et fest. omnium apostolorum et omnes festivit. B. Virginis et beati Dominici et beati Apoloni et beati Filastri et beate Magdalene et beati Georgi.

Gli statuti suddetti si confermano il 14 e 16 luglio 1287 sendovi capitano del popolo Guidone dei Guidoni.

107. — In primis ordinatum et provisum est quod omnes illi q. impostum est dacium tamquam confinantes de dacia nuper imposita occasione navigii, compellantur et teneantur eum solvere.

## C. 129. — Statuti contro i ribelli di Valcamonica.

113, c. 129. — In Xpi nomine. Infrascripta sunt statuta et ordinamenta edita et facta per sapientes ad hoc deputatos auctoritate consilii populi et consilii generalis cois brix. etc. occasione recuperandi terras loca et personas totius Vallis Camonice et illius contrate ad obedientiam et mandata com. brix. etc. et tranquillum statum totius vallis predicte et omnium subdictorum cois brix. tempore nobilium virorum dominorum Raynaldi de Pontirolo potestatis et Arici de Mezulanis capitanei populi brix. currente anno Dni MCCLXXXVIII. Ind. I.

C. 150. — In primis statutum et ordinatum est quod omnes et singuli infrascripti et descendentes ex eis et de ipsorum domibus masculi majores XIIII annis qui sunt vel erunt habentur et teneantur et tractentur per dominos potestatem et capitaneum populi etc. et per quamlibet singularem personam de Brixia et districtu pro bannitis perpetualibus et de maleficio proditione, robaria omicidio iniuria assesinatu et de omni gravi delictu et tamquam infamati et vere confessi de predictis delictis etc. et si quo tempore pervenerint etc. in forciam rectorum cois brix. etc. puniantur etc. intra X dies ultimo suplicio tamquam convincti etc. nulla data defentione et exceptione aliqua non ostante, nisi intra dictum terminum dederit aut dari fecerit in forciam et virtutem dni potestatis et cois brix. vel nunciorum suorum aliqua de fortaliciis infrascriptis.

Infrascripti sunt homines de dictis condictionibus. Et qui debent modo predicto tractari.

Fachinus de Federicis et descendentes ex ipso.

Iacobus qui dicitur de Calcagnus et descendentes ex ipso.

Ioliannes qui dicitur Martina et descendentes ex ipso.

Filii et descendentes olim Zanoni.

Filii et descendentes olim Inzelerii.

Filii et descendentes olim Boyachi.

Omnium de domo de Federicis.

Mayfredinus cui dicitur Prevethinus.

Iohaninus, Petrus Pitota, Armenulfus, Iacobinus, Tancredinus fratres filii quondam Raymundi de Heseno et descendentes ex eis et quolibet eorum.

Salvator de Plaza de Bueno sive de Presteno et descendentes ex ipso.

Guielminus de Breno et descendentes ex eo.

Niger, Bocacius fratres filii q . . . de Cemmo et descendentes ex eis et quolibet eorum.

Corbella de Curteno et descendentes ex ipso.

Romelius de Niardo et descendentes ex ipso.

Filius q. Mazi de Edulo et descendentes ex ipso.

Castellus de Maligno et descendentes ex eo.

Alberzonus de Breno et descendentes ex ipso.

Habiatici et descendentes olim dne Stephanie de Civethate.

114. — Item statutum et ordinatum est q. si aliqua persona dederit seu dari fecerit aliq. de suprascriptis aut eorum descendentibus in forciam et virtutem comunis brix. etc. recipere debeant a comuni brix. etc. quantitates infrascriptas et modo infrascripto etc.

115. — Item quod quicumque dederit vel dari fecerit Fachinum, Calcagnum et Martinam de Federicis vel aliquem ex eis in forciam et virtutem cois brix. etc. percipere debeat etc. si dederit ipsum vivum, quingentas libras imperiales; et si dederit vel dari fecerit ipsum mortuum vel ipsos, habere et percipere debeat a coi brix. CCC lib. imp. etc. et canzeletur de omnibus bannis in quibus esset et restituantur ei omnia sua bona etc. Et hoc nisi esset bannitus de prodictione alicujus

certi loci aut persone vel assesinatu vel nisi esset de malexardis alicujus domus potentis de civit. brix. vel districtu.

- 116. Item quod quicumque dederit vel dari fecerit in forciam et virtutem cois brix. etc. aliquem alium de domo predicta de Federicis, habere et percipere debeat a coi brix. etc. pro quolibet q. de dicta domo de Federicis dederit vel dari fecerit majorem XV annis, si dederit ipsum vivum CCC libr. imp. et si dederit ipsum mortuum CC libr. imp. Si vero dederit aliquem de predicta domo minorem XV annis, habere et percipere debeat a coi brix. C. libr. imp. et ultra usque ad quantitatem superius dictam ad arbitrium dictorum potest. et capitan. populi etc. inspecta qualitate persone q. dabitur. Et insuper etc. canzeletur de bannis etc. (ut supra).
- 117, c. 151. Per la consegna di Manfredo Provetino e fratelli, Salvatore de Plaza Guielmino de Breno, Negro Boccaccio di Cemo, Girardino de Malono e Corbella da Corteno aut aliquos ex eis, se vivi si promettono 300 lire imp., se morti 100 per ciascuno, con promessa di perdono dei bandi.
- 118. Per la consegna di Romelino da Niardo, Castello di Malegno, Alberzono da Breno, il figlio di Mucio da Edolo e gli abiatici di Stefania da Cividate, si promettono, se vivi, duecento lire imp., cento se morti, per ciascuno, col perdono dei bandi ecc.
- 119. Item statutum et ordinatum est. Quod quicumque dederit vel dari fecerit castrum rocham de Montegio, de Gorzono, de Heseno, de Presteno, de Breno, de Cimbergo, Malono, sive Curteno, vel rocham de Mu, sive fortilicias nuper factas per inimicos Vallis camonice in terratoriis de Malegno, de Vesia, vel aliq. seu aliqum de predictis, habere et percipere debeat infra dictum terminum a coi brix. quantitates infrascriptas. Et insuper eximi et cacellari de bannis modo predicto, nisi fuerint de banuitis superius exceptatis. Videlicet, pro Castro rocha et terra de Montegio Mille lib. imp.

Item p. Gorzono quingentas lib. imp. Item pro Heseno quingentas lib. imp. Item pro Breno quingentas lib. imp. Item pro Presteno CC lib. imp. Item pro Cimbergo CC lib. imp.

Item pro fortiliciis de Vezia et de Dalegno C. libr. imp. pro quolibet earum.

- 120. Item qui predictas terras et loca totaliter concremaverit vel concremari fecerit, percipere debeat a coi brix. pro Gorzono Heseno et Breno et quolibet ipsorum CCC lib. imp. faciendo predicta de cosciencia dnorum potis et cap. populí q. pro tempore erunt, pro castro vero et terra de Presteno et de Cimbergo et quolibet ipsarum CC lib. imp., et p. aliis fortiliciis de Vezia et Dalegno et qualibet earum L. lib. faciendo predicta ut dictum est de coscientia predictorum dominorum etc.
- 121. Item stat. et ordinatum est. Quod aliqua persona publice vel secrete non audeat nec presumat morari conversari vel stare cum predictis de Vallecamonica etc. nec ad aliquem locum neque in aliquo loco q. teneatur p. predictos vel aliquem prodictorum vel per aliquos inimicos seu rebelles cois brix. in predicta Valle aut in illis contratis et specialiter a terra de *Pisoneis in sursum*, nec prestare consilium etc. Et q. contrafecerit puniatur ultimo suplicio. Si vero non pervenerit in forciam dni potestatis et cois brix. banniatur perpetuo et bona sua publicentur etc. et a quacumque in personis et rebus possit offendi impune.
- 123, c. 132. Item quod aliqua persona non audeat nec presumat a predictis inimicis etc. recipere nuncium vel litteras vel ambaxiatam aliquam nisi in continenti nuncium dixerit et litteras prius quam aperte fuerint, presentaverit potestati et in eius forciam etc.
- 124. Item quod quelibet persona q. habitat in dicta valle in locis inobedientibus cois brix. q. non sit de domib. superius notatis sive q. non sit de capitalib. inimicis cois brix. possit mittere dno potestati et facere se scribi in uno libro de licentia sua; et ex nunc infra octo dies venire coram dno potestate etc. se presentare secure, et morari et stare secure cum personis et rebus tamquam fidelis et obediens brix. tractari in civit. brix. et burgis et in qualibet parte districtu brix. a strata de Palazolo inferius et a Valtrumpia et Valli Sabii

infra et etiam alibi in districtu brix, de licentia dni potestatis etc.

- 428. Item etc. Quod quilibet potestas etc. teneatur et debeat proponere et reformare super inveniendo modum et viam per quem et quam predicti inimici et rebelles etc. et alii maxime q. morantur a Pisoneis in sursum et loca q. tenentur per eos magis et melius possint devastari et destrui, et magis et plenius offendi in personis et rebus tam in exercitibus q. in aliis procurandis et faciendis etc.
- 126. Item ad hoc ut facilius habeatur pecuniam pro solutionibus faciendis illis qui de predictis inimicis etc. aut de predictis castris et locis darent vel dari facerent in forciam et virtutem cois brix. etc. vel predicta loca concremarentur etc. statutum et ordinatum est q. tota pecunia q. est in gabella salis cois brix. et in massar. coi brix. nunc deputata sit ad faciendum solutiones predictas.
- 129. Item quod suprascripta ordinamenta ponantur et scribentur per se in duobus quaternis de quibus unus quaternus etc. ponatur in volumine statutorum cois brix. et alius quaternus etc. ponatur in volumina statutor. populi etc. Lecta et confirmata fuerunt omnia singula ordinamenta in consilio generalis cois brix. et in pallatio populi brix. simul et congregato in majori pallacio cois brix. sono campane et voce preconia more solito. Die Jovis XXVIII mensis octubris Mill. CCLXXXVIII Ind. Prima.

Presenti fuerunt ad predicta Venturinus de Vulciano, Venturinus Ardezonis, Anselminus de Gosalvi et Ioannes de Carpenedulo omnes not. dni potest. etc. (NB. tre anni dopo, cioè nel 1291, si venne ad una transazione provocata da Marco Visconti capitano del popolo di Milano. Si vegg. le Stor. Bresc. t. VI).

130, c. 132. — Altra revisione di statuti.

- 153. Quod unus murus etc. construatur a porta sci Andree Nova usque ad murum vetus civit. sive ad ravazilum faciendo unam davegam in ipso muro et ravazillo usque ad murum altum sce Iulie.
- 137. Super brazentis qui non debent ire ad plateam ad accipiendam operam.

- 158. Item quod aliquis de civit. brix. vel burgis qui non sit de *Paratico Ferrariorum Brixie* non possit et audeat emere carbones nec facere canevam de carbonibus etc.
- 144, c. 154. Quod vindicta sanguinis fieri non debeat super castro cois brix. etc. ob reverentiam plurium sanctorum ecclesie qui scite sunt in ipso castro.
- 148, c. 155. Si ordina la distruzione d'una casa vicina al Garza ab inferiore parte pontis de Fulconibus, ed altra sulla via per q. itur ad Mombellum a matina nel fossato. Item quod strate et vie amplientur et aptentur sicut videbitur dno potestati et capit. et ancianis partis et populi etc. et aliis magistris et ingegneriis quos secum habere voluerint, prius tamen facta extimatione damnorum q. inde acciderint illis personis quarum sunt diete domus etc. et ipsius personis prius facta solutione p. comune brix. Et predicta fiant et executioni mandentur citius et velocius q. fieri poterit.
- 150. Die sabati XIIII mensis octub. MCCLXXXX Ind. III. Convocatis et habitis X sapientib. ex quolibet quarterio sub palatio novo picto coram dno Bonaventura de Sevegnano milite et socio dni Pelegrini de Simopizol potest. brix. vice dicti dni potestatis gerente in parte ista de voluntate dni potestatis et coram dno Otolino comite de Curte nova capitaneo populi brix. Si decreta un' annua sovvenzione ai frati Eremitani per la costruzione della chiesa e delle case di s. Barnaba ecc. secundum dictum et consilium dnorum Arigetti de Martinengo et Brixiani de Salis.
- C. 136. Hec sunt statuta gabelle facta correcta et emendata p. statutarios etc. electos secundum reformationem consilii etc. a. MCCLXXXII.
- 1. Item q. teneatur potestas inquirere omnes servitores comunis qui habent feudum a comuni.
- 2. De exigendis ab ecclesiis et religionibus quib. obvenit hereditas alicujus defuncti subditi cois brix. partem pertinentem quondam dicto defuncto vel hered. ejus id totum quod dictus defunctus tempore sue vite tenebatur comuni brix.
- 7. Item quod teneatur potestas facere inquirere diligenter omnes possessiones et honores etc. quos et que filii

q. comitis Pizonis et filii q. comitis Salfredi et filii comitis Narisii et comes Zilbertus cum filius et generaliter omnes comites q. sunt et descendunt de domo comitis Ugonis et omnes alios comites q. stetissent proditores cois brix. habent in terratorio sive curia Asule et omnibus hominibus illius terre volentibus emere de dictis bonis secundum extimationem de illo factam, ita quod comuni Asule dentur volenti emere et postmodum aliis ominibus terre etc. Eo salvo quod si dicti comites haberent creditores ante proditionem p. eos factam, quod potestas brix. teneatur eis satisfacere de dicto pretio, exceptis comite Philippo et nepotibus qui non fecerunt proditionem de coi brix. etc.

- 8, c. 137. Item teneatur potestas inquirere potherum cois de comitatu et ratione q. habet in *ponte Mosii* per ydoneos viros etc.
- 10. Ut potestas inquirat potherum q. tenent dni Saccha. MCCXVII. Ind. XV.
- 41. De manulevantibus incarceratis etc. Item quod si quis manulevaverit aliquem carceratum etc. brixie vel obsides ejus vel deinceps manulevaverit et ille carceratus vel obsides ejus fugam fecerit etc. vel ille carceratus non rediderit ad terminum sibi datum per potestatem illi manulevatori vel fidejussori, auferatur in pena denariis numeratis sub qua promisit predictum carceratum etc.
- C. 444. Hec sunt statuta et ordinamenta com. Brix. etc. et emendata et correpta per correptores et slatutarios ad hoc electos secundum reformationem consilii gener. MCCLXXXXIII.
- 1. Item consules terrarum possint exigere a vicinis suis datias impositas etc. et contra eos agere nullo sindico requisito quamvis vicinus aleget se nobilem et gentilem esse etc. MCCXVI.
- 4. Si cita una carestia anteriore di poco al 1277, e forse del principio di quell'anno.
- 11, c. 148. Item ut non compellatur lombardus vel romanus cum sacramentalibus jurare nisi in causa omicidii vel in causa secundum mores feudi, et ut par atque equalis eas probationes recipiantur contra lombardum et contra romanum.

- 15. Quia multe malitie fiunt et facte sunt in vox et fama et contra pupillos et orphanos et multos alios per multos homines de plebatu Bovagni et de terra Yse circa fatiendo confici falsa instrumenta et ordinari q. producantur post mortem eorum quos dicunt fuisse suos debitores etc. ordinant etc. correctores q. omues homines majores XIIII annis non furiosi nec mentecapti qui nunc habitant in plebatu Bovagni et in terra Ysei licet non solvent fodra etc. q. teneantur omnes suos debitores etc. presentes appellare etc. ut veniant etc. coram unum ex judicibus attestatis etc.
- 44. Quod aliquid instrum. continens a XX sol. imp. sup. q. fiat ab aliquo de plebatu Bovegni et de terra Ysei non valeat nec teneat, nisi cum illo not. q. fecerit illum instrum. alius not. se subscribat q. sit presens etc. MCCLIV.
- 15. Item quod in causa pecuniaria nullum duellum fiat in nostram civitatem per aliquem hominem q. non sit nostre civitatis vel districtus.
- 50, c. 147. Placita tamen his diebus possint judicari scilicet a die septimo ante Nativit. dni usque ad annum novum exceptis diebus Nativitatis Dni et sci Stephani et sci Ioannis et sci Thome et per totam quadragesimam vero non fiant lamentationes nec placita post nonam.
- 80, c. 149. Item quod potestas possit concedere in publico consilio etc. alicui bono et ydoneo viro tabelioni breviaturas factas p. not. qui non comiserunt scripturas suas alicui et mortui sint in terremoto et a terremotu infra.
- 65, c. 180. Item q. tabernarius non faciat etc. credentiam aliquam alicui filio familie usque scutifero etc.
- 66, c. 181. Item ut nequis credat majori vel minori (vacat) in ludo coredo faciendo, vel donando follibus vel meretricibus in taberna vel extra in fraudem etc.
- 68. Item in his omnibus subscriptis non est distinguendum an romanus vel lombardus sit, licet....indicta interpretatione, lombardus non sit in potestate patris. MCCLXXXI. Ind. XIII.
- 77. Ut inventaria hereditaria non fiant nisi certum spatium deliberandi concedatur heredibus. MCCXLIV.

400, c. 155. — De emancipationibus factis tempore marchionis Pallavicini de bonis illorum et illarum q. tunc erant in civitate.

101. — Hec est quedam reformatio facta in consilio de venditionibus factis de bonis amicorum ecclesie sub extimatoribus tempore Ecelini de Romano usque ad tempora pacis, cassandis et restituendis descripta secundum forman statutorum etc. (Statuti pubblicati dal Verci nella Storia Ecceliniana. Ivi il Codice Ecceliniano nel t. III, doc. CCXXXII).

101, c. 187. - Die Dominico XVIII febr. etc.

In Xpi nomine die lune XVI intrante januarii etc.

102. — In Xpi nom. nos Albertus et Federicus de Gambara etc. (Cose tutte pubblicate dal Verci).

- 109, c. 187. Die Iovis VII exeunte majo anni curr. MCCLXXIII. Ind. I. Quod cum quidam malexardi seu banniti et inimici comunis Cremone debentes recipere a quibusdam brixiensibus certas pecunie quantitates vel aliorum rerum de quibus fecerunt datam et cessionem etc. ut ipsi Brixienses eos possint exigere, cum ipsi Cremonenses eos exigere non valerent, predicte cessiones facte etc. per cremonenses bannitos seu extrinsecos contra brixienses obbedientes coi Brix., non valeant nec teneant in aliquo etc.
- 110. Et quod omnis contractus et solutio mercati et obbligatio fiat solum ad monetam novam.

Statutum etc. quod siat mercatum p. civit. et districtum brix. ad monetam novam Brixie solum etc. (Vedi il Doneda).

Et de ceteris fiant captiones ad monetam novam.

- 111. Item omnes capsores et mercatores quando emunt et vendunt et cambiunt debeant solum cambiari et facere caput ad monetam novam Brixie ita quod non fiat aliqua mentio de aliis monetis pro capite monete (Doneda).
- 112. Quod capsores habeant cisorium. 113. De monetis proybitis. 114. De eodem. 118. De modo monetarum invento, de axaxia earum et computatione et valimento earum ad rationem monete nove.

Statuti che si omettono, perchè pubblicati dal Deneda nella sua Zecca Bresciana, edita da Guido Ant. Zanetti, Bologna 1786 in quarto, pag. 34 e 38.

#### De Usanciis.

28, c. 161. — De rebus relictis ab interfecto.

ltem pro alio interfecto relicta filia tamen vel nepote ex filio, quod compositio interfecti dividatur inter proximiores agnatos et cognatos etc.

57. — A proposito di azioni prediali violate, parlasi nello statuto presente che in certo caso non venga osservata la constitutio. È quivi singolare la citazione della cartam ed edictum divi Marci e della lex greca finium regundorum nisi in plantanda sepe viridi vel arbore aliqua et tunc debet plantatorum relinquere pedem unum.

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 e 116, c. 170. Statuta Fornaxariorum.

147, c. 178 dopo il brano stampato intorno alle decime; item quod omnes novitates facte a predicto millesimo citra tam super prestationib. quam in locationib. et livellis decimarum etc. casse et irrite sint nec serventur in prejudicium laycorum.

Item quod in questionibus etc. contra universitates seu laycas personas occasione decimarum modo aliqua pro aliqua collegia etc. seu per aliquas ecclesias vel ecclesiasticas personas etc. non possint produci testes masculi vel femine de ipso collegio capitulo vel ecclesia etc.

Item quod confessiones etc. per colonos, manentes, vel laboratores alicujus possessionis vel contra ipsos occasione decimarum in judicio vel extra judicium non prejudicent in aliquo dominis sive illis pro quibus tenerentur vel laborerentur dicte possessiones.

C. 176. — Sup. q. provisione dnus Campagnesius Zazius regius vicarius Brix. consilium postulavit.

188, c. 177. — Item etc. quod modius oley extimetur de tempore preterito XL s. imp.

140, c. 178. — Item quod nullus forensis de cetero possit fieri civis Brix. nisi fiat auctoritate consilii generalis etc. in quo sint ad minus CCC consiliarii.

MCCLXXXIIII. Gransedonicus de Lovesinis potest. — Tayonus de Villa capitaneus populi brix.

- 167. Item etc. quod omnia instrumenta facta tempore dni Ecel. de Romano et ab inde retro in civit. Brix. vel districtu facienda mentionem de aliqua vel aliquibus curtis sindacatus seu procuratoris, plenam obtineant firmitatem.
- C. 182. Hec sunt statuta clausorum etc. correcta et emendata etc. Die (vacat) MCCnonagesimo tertio ind. serta etc.
- 1. Item quod humiliati de Contegnaga possint aurire et accipere acquam q. currit per stratam Quinzani de super a Capriano scilicet ad clavigam ubi accipitur per dnam abatissam sci Cosmei aut desuper, et ducere ad curtivum suum p. terratorium Onsadi in concordia comunis et hominum singulariter illius loci Onsadi etc. ita tamen quod teneantur coprire aptare vias et stratas et traversos ubi et unde illam aquam etc.
- 2. Item domus humiliatorum in epatu Brix. ubicumque sint debeant pasculare et uti comunibus terrarum sicut fatiunt alii homines in dictis terris nec impediantur de ingrossamentis in civitate vel epatu plus quam ecclesie, ipsis humiliatis stantibus et solventibus cum comunib. terrarum de vaxis et statutis pertinentibus ad salvamentum terrarum.
- 3. Item etc. quod omnes cives et nobiles habentes pothera in terris brixian. etc. debeant observare omnes vaxas et ordinamenta facta per universitates terrarum ipsarum etc. Comunia vero terrarum brixiane teneantur appellare nobiles et cives habentes pothera etc. ut intersint si velint ad predictas vaxas et ordinamenta facienda.
- 4. Ordinant correctores quod domus becarie que consueverat esse in platea de Ponticello non possit nec debeat amplius hedificari, nec aliquod edificium ibi fieri etc. perchè impedivano il mercato di Ponticello.
- 6. Item etc. quod platea seu mercatum Arcus et alie platee in quibus fit mercatorum de omnibus impedimentis expediant etc. MCCLIIII.
- 7. Item quod si propositus sci salvatoris vellet stare cum com. Brix. de capitulis statuti incendiorum damnorum

furtive datorum et ingrossatorum, quia ipsa statuta serventur in omnib. aliis ecclesiis volentibus servare predicta statuta.

- 9. c. 183. De tesis locandis Montedenni. Hec sunt tese. Videlicet Quintasium, Pendule, Plana, Sumcastellum et Degrosine, Neconfuitu et Banzole.
- 10. Quod nullus presumat nec debeat ponere linum ad mazerandum in fossato cirche nec in aqua cirche etc. bamno V sol. p. quolibet faxo, et perdat linum. Item statutum est de fossato sci Faustini majori.
- 18. Item tenear ego potestas ut eligantur duo boni homines etc. quorum unus sit religiosus, et eligantur similiter duo notarii etc. ad adaptationem faciendam in coopertione et aptatione pallaciorum et curie et porticum et concionis veteris comunis et eccl. s. Petri de Dom. et porticum eccl. s. Iohannis versus contionem et stratarum sive viarum civitatis et cirche intus et extra et ad conduci faciendum aquas per alveos suos per civitatem etc. Qui similiter debeant super esse ad faciendum expedire stratas et vias civitatis etc. de omnibus rebus impedientibus etc. Et debeant etc. videre omnes stratas clausorum et specialiter stratam sci Georgii, Quinzani, Baguoli, Montisclari et eas aptari et emendari facere etc.
- 16, c. 184. Quod procuratores comunis brix. recipiant et custodiant et conservent omnia trabuca, mangana, prederia et plaustra et edificia ligna et omnia lignamina ferramenta et endegaria? brix. in aliquo convenienti loco civitatis vel cirche brix. etc.
- 20. Item ordinant q. vicinia Campibassi teneatur curare vel curari facere ambas vias bis in anno unde currit aqua a domo dni Iacobi Bone usque ad domum q. dni Borghesii de Calzaveja etc. MCCXLVIII.
- 23. Item sup. utilitatibus cuniculi aque venientis a Montepiano et super aqua ipsius cuniculi, manutenendis et observandis.
- 24. Item super expedienda Carzia et loco ejusdem et facienda eam detinere expeditam.
- 28, c. 185. Item super utilitatibus fluviorum venientibus ad civitatem etc.

26. — Item super terraliis et fossatis et stratis cirche intus et extra et viis factis inter circham noviter factam ut designentur et determinentur et disbrigentur etc.

# Gli Statuti dei fiumi e delle fonti.

- 27. Item etc. quod ipsi procuratores debeant inquirere totum illud quod occupatum est de possessionibus comunis in civit. Brix. et suburbiis etc. per X miliaria et specialiter ad Portezolum etc.
- 28. Item tenear ego potestas sacramento facere refiei et emendari et expediri et purgari cuniculum aque venientis a Montepiano ubicumque devastatum est et hoc per totum mensem madii precise etc.
- 29. Item tenear facere murari et aptari bucas cuniculi taliter quod nulla alia aqua possit per ruinam vel alio modo intrare cuniculum, et tenear proibere quod aqua illius cuniculi non extrahatur a lateribus de ipso cuniculo nisi per canam cuniculi a Montepiano usque ad cuniculum molendini de Porta, et si arbores essent q. nocerent cuniculo, facere eas incidi et auferri, et tenear similiter facere dividi aquam illius cuniculi diligenter. Et facere aptari fontes veteres illius aque expensis cois ubi necesse fuerit usque ad Kalendas martii.
- 50. Item tenear ego potestas per me vel per unus de judicibus vel militibus meis quolibet mense ire videre si in ipso cuniculo aut aqua cuniculi commissum fuerit contra formam statuti.
- 31. Super quo quidem cuniculo etc. statutum et ordinatum est quod procuratores . . . teneantur etiam illum cuniculum temptare in omni mense semel; et si invenerint aliquem fregisse etc. bamniatur de XX sol. imp. etc.
- 53. Item etc. quod ubicumque intra civitatem potest intrari cuniculum claudatur et cooperiatur ille cuniculus convenientibus hostiis et seragiis et cum pluribus seraturis et clavibus. Quos claves ego potestas designabo quibus voluero ad servandum ut nullus possit in cuniculum intrare aliquo modo, nisi pro coe brix. quanto necesse fuerit pro utilitate cuniculi etc.
- 54, c. 186. Quod nulla singularis persona debeat nee possit habere fontem specialem in domo sua, et si qui habent

50 CODICE

teneantur cam facere murari et claudi etc. exceptis fontibus concessis vel concedendis visinanciis civitatis et cirche, et fontibus concessis monasteriis ecclesiis et collegiis religiosarum personarum, eo modo salvo quod ego potestas cum consilio illorum qui super fontibus et aqua dividenda electi fuerint debeam et possim minuere aquam ubi videbitur minuenda et facere poni canas ferri ut aqua conservetur etc. salvo quod ego possim conducere aquam competentem ad stupam factam in hora de Pedriolo prout mihi videbitur.

- 36. Item ut aque fontium non deturpentur, statuunt et ordinant correctores ut quelibet vicinia de civitate et circha brix. possit ponere unum custodem etc. qui curet et faciat quod non abluantur panni vel alie res apud fontem de hora sua.
- 36. Item q. procuratores cois debeant providere ad aquam mundam cuniculi conducendam per illas contratas civitatis et suburbiorum in quibus magis videbitur expediri.
- 57. Super quo...quilibet compellatur dare et vendere terram vel domum convenientem ad fontem edificandam in civit. et circha convicinis cujuslibet contrate volentibus eam emere occasione predicta etc. in extimatione duorum bonorum hominum ad expensas convicinorum hoc facere volentium.

Quod quelibet vicinia seu congregat. civitatis brixiæ et suburbiorum que jus habet in aliquo fontium qui sunt in civitate et circha, habeat etc. singulam clavim ad lavellum fontis et sit una clavis divisa ab altera etc. MCCLIII.

- 38. Item tenear potestas facere custodiri abeveratores ne coria nec pelles nec panni scarnentur vel laventur in dictis abeveratoribus etc. et ad hoc speciales custodes eligantur qui sint tres. Unus qui maneat juxta abeveratorem de Porta, et alius . . . juxta abeveratorem de Hiculis et alius juxta abeveratorem Mercali novi.
- 59. Item quod nullus debeat lavare filum, drappos, neque bucellos sub fonte de Hirculis in banno XII imp. neque in aliis fontibus etc. et nullus beccarius sit superstans ad curatores cois brix. MCCLII. Ind. IX.
- 40. c. 487. Item tenear ego potestas compellere vicinos fontis canalis de Foro quod usque per totum mensem etc. gur-

ges aque illius fontis removeantur et explanentur etc. neque etiam aperire aliquam menusiam in fontanam que fieri debet nec in Mercato etc. MCCXLV.

- 41. Quod nullus proiciat aquam vel aliquid turpe de pontilibus vel alio modo in fontanam de Sanologo.
- 42. Item concedam quod vicinia sci Alexandri possit eligere unum de vicinis illius contrate quolibet anno qui curam habeat de fonte qui est in platea sci Alexandri.
- 45. Quod conducentes aquas rivi extra portam civitatis de s. Andrea, taliter conducere debeant etc. quod ipsa non turpet aquam cuniculi venientis in mercatum novum etc. et consules de Mercato novo etc. teneantur prohibere ne contrafiat.
- 46. Item statutum est quod extra murum factum per Humiliatos a ponte de Turzanis usque ad pontem inferiorem sci Laurentii a mane parte lecti Carzie nullum terrenum relinquatur nec aliquid iter etc.

Additum est quod liceat dno Alberto et ejus collegio Humiliatorum habere illum murum sive spondam muri tantum quantum capit locus necessarius ad secreta negotia facienda dominarum suarum habitancium in illa religione. MCCXLVIIII.

- 47, c. 188. Item quod nulla arbor relinquatur intra civitatem super lectum Garzie.
- 48. Item quod etc. tencatur expeditus et disbrigatus vasus fluminis de Ponticello a Mella usque ad lectum Garze Ponticelli secundum quod ordinatum est p. consilium brix. tempore dni Pagani de la Turre.
- 80. Quod alveus fluminis venientis a Montepiano inferius usque ad canalem sci Faustini p. sex brachia (sit expeditus) exceptis locis in quibus sunt molendina.
- 83. Item etc. quod amore Dei etc. quod prior sci Iacobi de la Mella possit ducere de ea aqua fluminis una die in septimana ad ecclesiam predicti sci Iacobi causa irrigandi ortos etc. MCCXLYHH.
- 84. Item concedatur vicinitati q. stat extra portam Torlonge conducere per coopertum quandam particulam aque q. venit a sco Salvatore ad suas expensas usque ad portam de Torlonga, vel eciam ubi magis placuerit vicinitati.

- 63, c. 189. Item quod nullus possit ducere aquam ad traversum strate etc. scilicet *Canedi*, *Quinzani*, *sci Georgii*, *Palazzoti*, *Bagnoli*, *Montisclari*, *Disenziani*, nisi cooperint dictam aquam de lapidibus vel quadrelli.
- · 66. Ordinant correctores quod quilibet possit explanare Navigium super suam partem terre a sgolatorio clausorum civitatis brix. usque ad fossatum cirche civitatis. MCCLII.
- 67. Item etc. quod vasus *fluminis Magni* fluentis p. clausos brix. debeat alargari, curari et levari etc. 68, c. 490. Item tenear facere retornari Mellam sub ponte sci Iacobi.

Delle vie, dei ponti, delle mura ecc.

- 70. Item etc. ne aque seu scovethie seu putredines seu letamina nec folia nec galla nec calcinaria mittantur seu proijciantur ab alto nec ponantur in stratis et viis publicis etc.
- 71. Item quod omnia banca et parietes et pali et pertice et assides pro cohopertis, et store et drapi, a pontilibus et a lobiis inferius seu tectis ubi non sunt pontilia et extra muros et hostia domorum nullo modo etc. ponantur nec teneantur in stratis.
- 72. Item debear proybere quod nullus ponat merces aliqua in banchis nec extra banca in diebus dominicis et festivitatibus apostolorum et b. M. etc. et sci Ioannis Baptiste et sci Apollonii.
- 73. Item trabes et grunde tectorum cuiuslibet domus q. est minus de sex brachiis in altum leventur etc. vel rasegentur et removeantur.
- 75. Item quod pontilia *rizolentur* que sunt super stratis publicis de quadrellis ita quod nullum foramen reliquatur in illo rizolo et hoc factum sit per totum madium.
- 76. Item quod aquatorii non sint sup. stratas nisi fuerint clausi usque in terram. Additum est neque in viis publicis etc.
- 77. Item quia ruine descendunt seu declinent a castro, ut fontane (cioè le poste appiè del colle) custodientur et aptentur.
- 78. Item ordinatum est quod omnes strate civitatis debeant solari de quadrellis hine ad IIII annos, et tenear ego potestas ut predicti procuratores teneantur studere et facere ut ille tres magne strate q. vadunt in mane et sero hoc anno solentur.

Quarum prima tendit a Medalo usque ad Mercatum novum, secunda tendit a domibus Ugonum usque ad Tortongam, expensis illorum qui utuntur iuxta stratas, ita quod quelibet tam ecclesiastica persona quam layca debeat facere solari per medium suum, Comune brix. dante sablonum necessarium ad illud opus iuxta laborerium et solvere expensas p. vecturis quadrellorum, et ubi est tresanda vel quadrivium soletur ad expendium cois. Et q. vie que veniunt a castro solentur predicto modo. Et hec fiant cum bonorum consilio magistrorum. Et tenear ego potestas eligere duos bonos homines in qualibet vicinia q. non habeant salarium a comuni qui debeant procurare in stratis ne jacentur turpia. Et q. omni die veneris spazentur et teneantur expedite.

- 79. Item aditum est Mill. CCLIIII, quod dicte vie possint solari de lapidibus exceptis viis descendentibus a castro.
- 80, c. 191. Item aditum est sub eodem millo. Quod strate civitatis et cirche eodem modo solari possint.
- 81. -- Item quod vie civitatis solentur ubi concordaverit major pars vicinie et potestas brix. teneatur compellere eos qui noluerint.
- 82. Quod duo ex vicinis strate solate de porta citra Garziam, et duo ultra Garziam eligantur qui procurent tenere stratam aptatam.
- 85. Item quod potestas teneatur provideri cum quantitate sapientium virorum et magistrorum etc. super stratis et viis q. vadunt ad castrum, videlicet a via *Perlusii* usque ad viam sce *Iulie* etc. MCCLIIII.
- 86. Quod domus Cretii de Botesino etc. in contr. de Hirculis non hedificetur.
- 87. Item etc. quod omnes strate civit. et burg. que solate sunt et q. de cetero solabuntur et etiam non solate, debeant remaneare penitus disbrigate usque ad murus et usque ad pontilia.
- 88. Item quod aliquod imbrigamentum non fiat in platea vel mercato vel viis platee Ponticelli etc. MCCXLV.
- 90. Item etc. nec licitum sit alicui ponere columnas vel colonellos super viis etc. De quibus duo libri conservandi, unus in sacrestia et alius apud humiliatos etc.

- 91, c. 192. Quod potestas teneatur...inglerari et aptari omnes stratas cirche et facere omnes pontes super zapellos quos currit aqua etc. MCCXLVIIII.
- 93. Item quod potestas teneatur precise facere levari et cavari et aptari terralia et fossata cirche civitatis Brix. que devastate sunt per Garziam vel per ruinam secundum quo primo cavata fucrunt et facta. MCCLIIII.
- 94. Item etc. facere fieri pontes civit. Brix. et aptari pontes et portas factas. Sub eodem millesimo.
- 96. Quod nullus trahat cum frondis vel alio modo de super terralio cirche in circham nec in fossatum.
- 97. Quod nulla persona etc. trahat cum frondis vel frondisval nec terectis nec arcu nec balistis in civitate.
- 401, c. 195. Statutum etc. Quod communia terrarum confinantium talliate sive cirche facte ad clausuras brix. teneantur salvare et custodire ipsam talliatam ita quod non splanetur nec transeatur ad pedes etc. ita quod aliquis pons non fiat super ipsam, quod si quis vellet adaquare intus a dicta taliata, q. tali modo debeant adaquari q. ejusdem taliate nullum damnum fiat etc. et equitare (debeat potestas) cum sapientibus singulis duobus mensib. ad ipsam videndam.
- 105. Quod nullus audeat abere super fossato strate que *Pompianum* tendit, *Cassales* (sic), aliquam viam vel pontem etc. q. non habeat ibi bonam *stothegardam* que remaneat bine clausam etc. MCCLVIIII.
- 104, 105. Si provvede per le vie di Quinzano, s. Giorgio, Montechiaro, Palazzolo, e per la stratam veterem de Castenedulo a Portezolo usque ad Castegnedulum.
- 406. Item ut pontes illarum stratarum de lapidibus fiant etc. per illa comunia q. facere debent, excepto ponte Melle de *Minervio* q. manutenetur tamen de lignis.
- 408. Item quod futurus potestas etc. teneatur facere etc. refici omnes pontes (strate Quinzani) et specialiter fontem de *Alberellis* et pontem *Ghetem* q. est super Mellam.
- 110, c. 194. Item quod vicinia habentes utilitatem aquarum q. ducuntur per cuniculos civit. et cirche teneantur aptare et curari facere cuniculos in locis comunibus etc.

- 116. Quod via seu strata que est a sero parte platec Concionis brix. usque ad plateam de Cordusio et a domo Iacobi de Capriano usque ad ecclesiam sei Ambrosii etc. remanere debeat expedita.
- 118, c. 193. Item ut fons Festula greppe et fons qui est in contrata Casolte et alii fontes de Brixia mundi existant etc. a ruina descendente a viis venientibus a castro Brixic.
- 123. Quod aqua q. venit a fonte dominorum de Luvellolongo usque ad pontem Garze qui est apud hospitale de s. Alexandro, possit conduci p. canalem e!c.
- 124. Item etc. quod terralium q. est juxta portam de Campobasso a monte et meridie parte continuetur cum aliis terraliis. Et fossata q. fecit fieri dominus E. (Ecelinus) de Rumano impleantur equaliter cum strata etc. et hoc teneatur fieri potestas intra unum mensem sui regiminis cum sit magna utilitas et securitas com. et civit. Brix.
- 126, c. 196. Item etc. Quod . . . strate aptentur et aptari debeant a burgo sci Alexandri usque ad Furca-de-canem, et curare et levare quilibet per medium suum etc.
- 127. Quod nulla persona dare debeat bibere aliquas bestias ad bucas cuniculi inter civitatem Brix. et terram de Mompiano nec in loco ubi nascitur fons cuniculi cum situlis vel sine situlis vel aliquo alio vase banno X s. mez.
- 129. Quod illi qui soliti sunt a comunib. terrarum brix. pro faciendo inglerari stratam de Gavardo compellantur inglerari dictam stratam, et potestas teneatur hoc facere adimpleri etc.
- 450. Quod aliqua aqua non extrahatur a seriolis causa adaquandi nisi consensu potestatis, et quod ponantur homines p. potestatem qui compartiant aquas ad Seriolas.
- 458, c. 197. Item q. futurus potestas seu rector com. brix. teneatur compellere comunia infra etc. videlicet com. de Flumicello, com. de Urago, com. de Cellatica, com. de Gusiago, com. de Sallis, com. de Runco, com. de Rodingo, q. debeant sua propria utilitate et omnium amicorum de Franziacurta elevare et facere elevari omnia zapella de Mendalocia a terratorio de Turbulis superius usque ad illum locum ubi nascitur

Mendalocia, et de retinendo et manutenendo ipsa levata et facta. — 156. Item quod dicta comunia compellantur facere fieri unam custodiam super domum que est super ripam Mendalocie a meridie parte strate de Palazolo etc. que est modo dni Milleti de Griffis, et illam custodiam facere custodiri per duos bonos custodes ad suas expensas die noctuque.

- 437. Quod potestas teneatur etc. ad providendum super possessionibus quas habet et habere debet com. brix. in comitatu et specialiter super acquistis noviter factis p. coe brix. in terra *Mosii* etc. et super *Cavethis de Rudiano* et de *Montegio* faciendis devenire in com. brix.
- 458. Item teneatur potestas manutenere tam castrum quam burgum Canedi et mercatum eidem loco concessum etc. et aquam vasi molendinorum etc. et specialiter aquam Criviane et vasum dictarum aquarum.
- 439. Similiter et datum de *Casali Rumano* ire ad habitandum secundum conventionem ab eis factam pro coi brix. et quod auferatur de aqua que vadit Canedum etc.
- 141. Quod comune de Torbolis cogatur facere pontem super Mellam ad stratam de Urceis infra duos annos etc. et comune brix. debeat remittere coi de Turbolis etc. omnes dathia et omnia scufia p. XX annos proximos, et a viginti annis etc. in antea sit liberum q. admodum castrum de Urceis est. Et predictum pontem faciant ita bonum ut est pons de sco Iacopo de la Mella.
- C. 199. In nom. Dni etc. Hec sunt statuta etc. facta p. correctores etc. currente MCCLXXIX.
- 180. In primis statuerunt quod nulla persona audeat vel presumat extrahere vel accipere aquam de cuniculis venientibus a *Montepiano* et a *Pregno* ad civitatem Brix. ocasione adaquaudi terras et possessiones vel alia aliqua causa nec frangere aut devastare aliquid dictorum cuniculorum.
- 181. Item statuerunt q. quadam strata fiant levata ab utraque parte de fossatis a ponte Casalmauri usque ad palpicem q. currit Ramethellum inferius etc. et dictam stratam faciendam teneantur homines de Casallimauro, de Ramethello superiori, de Vixano, Calvixano, Mezanis, Malpaga et de Gaydo.

- 452. Omnes et singule possessiones q. sunt inter flumen Barbanum et aquam Melle inter stratam q. tendit p. Guzagum p. stratam sci Luce etc. intelligantur in custodia et sub eustodia comunis de Flumicello etc. et non in eustodia custodum elausorum brix. a. Domini MCCLXXXI.
- 459. Quod potestas tencatur (coibere) omnes illos qui clauserunt et impleverunt *Navigium* etc. relevare et expedire ita fundum dieti Navigii etc. a ponte Music usque *ad Privium* ita quod aqua possit currere et fluere etc.
- 162. Cum etc. multe terre sint inhabitate et diserte in districtu brix. et multe adeo terre effecte sint debiles quia pauci homines comorentur in eis, et sint alie terre magne circumstantes illis debilibus terris, que terre magne sive habitantes in illis devastant nemora, prata, terras cultas etc. dictarum terrarum disertarum etc. quod potestas etc. tencatur et debeat compellere etc. comune illius terre etc. ad reficiendum et restituendum in duplum damnum patienti etc.
- 166, c. 201. Item etc. quod etc. potestas seu rector eois Brix. teneatur et debeat iurare et facere quod eunieula p. qua aqua . . . venit a Mompiano et a Pregno ad civit. Brix. conserventur et manuteneantur et defendantur illesa per totum et sine aliqua fractura et roptura, et curare et facere quod aqua possit et debeat venire et fluere p. ipsa eunieula. Et potestas teneatur et debeat predicta inquirere et temptare etc. p. aliquem sue curie judicem vel militem singulis mensibus etc.

Item statut. etc. eum contrata de Bugnaghis sit a mane parte Carzie et sit inferius a monte de fontibus de Mompiano versus Brixiam, et dicitur esse de territorio et eurie de Buezio, et ab ipsa terra distet per unum miliare et plus ita quod ab hominibus de Buezio tam propter paucitatem et paupertatem hominum etc. loci eustodiri non possit, et ipsa contrata etc. sit contigua domibus de Mompiano etc. Quod ipsa contrata de Bugnaghis subjeiatur etc. hominibus de Montepiano etc.

467, c. 202. — Quod murus qui erat in aqua Clesii apud Gavardum q. destructus est reficiatur et fiat bonus stabilis etc. p. illa comunia et singulares personas q. dietum murum fecerunt et facere cosueverunt, et dicto muro facto consignari

debeat potestatem coi brix. custodie comunis et hominibus de Gavardo.

168. - Portam novam que est prope portam Pilarum.

- 469. Quod potestas sacramento preciso teneatur quolibet anno de mense marcii facere vacuari et relevari Carzam novam q. tendit ad *Palazolum*, *Pontolium* et *Rudianum* ubicumque necesse fuerit p. totam ipsam circham. Et predicta fieri faciat pro comun. *Franciecurte* circumstantie et plebatus *Bigoley*.
- 471. Item etc. Quod si aliqua persona inciderit seu incidi fecerit vineas alicujus persone etc. q. illi persone amputetur manus dextera, aut eam redimat p. XXV libras in denariis numeratis etc.
- 475. Quod terralium de Pregnachis splanetur in fossato q. est ei prope etc. et continuetur cum alio terralio de *Monbello* q. est iuxta dictum terralium a meridie pars.
- 174. Quod futurus potestas teneatur facere construere unum turesellum de lapidibus seu lateribus in loco *Mazagi* ubi est bichoca que custoditur. Q. turresellus sit talis ut duo custodes possint stare sup. dicto torresello, et hoc fiat ad expensas comunis et personarum q. consueverunt hedificare dictam rocham, ita quod possint et debeant accipere de lapidibus et lateribus inimicorum et malexardorum cois brix. etc. tam in terra de Palozzo quam in terra de Paono. *Qui cessa lo statulo* 174, che non pare finito.

Carte 205. — Item quod quelibet persona et universitas civitatis et districtus brix. possit et debeat suis expensis accipere et extrahere de aqua fluminis Olii et de lacu Ysei ubicumque sibi placuerit, et conducere dictam aquam p. illas partes ubi videbitur etc.

In Christi nomine die iovis XXV mensis maii etc. Statuto delle ss. Croci già pubblicato dal Brunati, dal Rossi e dal Pagani.

Appendice, c. 6. — In Xpi noie. Die martis XXV mensis Iunii. Congregato Consilio Generali etc. de mandato dni Gulielmini Rubei potest. Inter alia etc. lecta fuit quedam petitio prepositi sci Petri in Oliveto et presb. sci Stephani in castello et Fredrici presbiteri sci Martini in castello, tenor cujus talis est. In Xpi nomine coram vobis etc. suplicant et requirunt memorati prepositi, presbyteri et confratres quatenus vobis placcat etc. quod nullus a strata porte q. itur ad scam Iuliam nec ab inde super usque ad scum Stephanum et per totum castrum et per contratas circum positas etc. audeat alicui publice meretrici seu meretricibus domum aliquam locare seu afitare, neque hospitari publicam meretricem ctc. Pena quidem hujusmodi vero presumptoris adsit et esse debcat de XXV lib. imp. etc. Si prega il podestà che le peccatrici recidive sieno flagellate pubblicamente et quod infra tercium diem post fustigationem predictam, excant de civitate et de districtu, et quod nunquam revertant etc. Dum perseveraverint in labe predicta, capiantur impune et in perpetuo carcere detrahantur etc. Die XXV mensis Iunii aprobata est seu fuit predicta petitio per antianos partis et populi brix. cum hac additione, quod illud idem intelligatur in tota civitate et burgis brix. et servetur etc. in volumine statutorum etc. In quo quidem consilio surgens dnus Imbertinus de Calcaria judex, consuluit quod predicta petitio etc. admittatur sicut jacct et scripta est etc. ad levandum et sedendum placuit quasi toto consilio dictum et consilium dicti domini Ymbertini in totum etc.

Anno dai MCCLXXXX septimo Ind. X. Redulphinus de Asula notarius etc.

Fine degli Slatuti.

## GLI STATUTI DEI MALESARDI.

Codicetto inserito di fronte agli Statuti medesimi, che si pongono in fine per ottenere possibilmente nelle masse degli Statuti un ordine cronologico.

1, 1292. — Infrascripte sunt Reformationes Consilii centum facte in anno currente millo CC. L. XXXXII. — Die dominico sexto octubris.

Congregato consilio generali centum societatis mille de mandato dni Maphei de Chizolis iudice abbatis anz. mille de voluntate sctorum ancianorum et corum consiliariorum etc. 60 codice

Cum pro officio ancianorum mille et eorum consiliatorum et consilii centum et mille.

XIIII octub. — Sub pallatio picto comunis Brixie etc. — Cum per multos magnatos de populo Brixie dictum sit etc. quod multi malexardi confinati et eorum descendentes qui consueverunt et deberent stare in confinibus sibi assignatos, a dicto tempore citra iverint et steterint per districtum Brixie, et adhuc vadunt racionando et colloquia magna faciunt et gaudia plus quam consueverant temporibus retro actis etc. Ne possit parti nunc regenti Brixiam aliquid periculum iminere etc. dicit et preponit dnus Mapheus etc.

Nomina guorum sapientium sunt hec. In quarterio s. Alexandri.

Dnus Coradus de Cazago Bertolinus de Capioni Azolinus Mazali Aniballus de Calvisano Martinus Bucius Daus Obizo de Lomello Petrus Melanesius Martinus Talocius Dnus Gratiolus de Calvisano Dnus Albertus de Pallatio Rubeus Fregoldi Joannes de Sopano Joannes Lechi Josephus de Asula Lafranchinus de Cazago Conradinus de Gaydo Lafrancus de Bagnolo Jacobinus Gayfamus Justachinus Barberius Joannes Adami Dnus Redulfus de Cazago Bertolinus Alberi Ziliolus de Cazago

Dominicus Bucii Jacobus Avigacii Anselmus Floris Lafrancus de s. Beneditto Joannes Faba In quarterio s. Ioannis. Daus Florinus ) de capite Conradus \ Brixianus de Suraga Lafrancus Truffi Avostinus de Frontegano Zuchinus de Volengis Nicolaus de Caligariis Petrus de Mayrano Iacobus Stretta Federicus de Mayrano Coradus de Fogolinis Federicus de Claris Dnus Albertanus Judex Brixianus Pontolius Ioannes Bitusa Bertolus Cardinalis Iacobus de Casenago Tadeus Bone Albertus Covatus Albertus Zerla

Florinus Parentati

Obizonus de Capriano Bonaventura Gaymare Albertus de Pallatio Stephanus Marinis Vetulus Lucii Benevenutus Rugenini Bertolinus de Coccalio Benevenutus Rascazii Iohannes de Cachagnado medieus Ingelfredus de Figulinis Gratiadeus de Bulgaro Glesentinus de Capriano Tacinus de Suraga Continus de Contegnaga In quarterio s. Faustini. Dans Brixianus de Porta Ioannes de Humeltatis Iacobus de Soncino Venturinus Belini Baxianinus Cagnolus Dnus Pilus de Tangetinis Dnus Cavelchinus de Salis Dnus Berardus Lambardi Bertolinus de Trubecco Aldriginus Cuspes Nicolaus de Roado Bonfatus de Marmentino Inzelinus Mazori Roadus Avroldi Tomasinus de Aricis Facinus q. dni Vulzani Ugozonus Lecapestus Duxinus de Capriano Lafrancus de Monterotondo Desiderius Beccarius

Boniottus Chuche Lafrancus de Porta Petrus Ferati Peterinus Sechesia Dnus Raymundus de Burno In quarterio s. Stephani Dnus Gratiadeus de Calvixano Dnus Framundus de Ripa Dnus Paxinus de Tuscolano Dnus Iacobus de Nuvolento Dnus Vegolsalviis Daus Stephanus de Ognatis Antonius Squassacaput Iostacus de Cruce Guzamanus Schelinus Iacobinus Framesinus Bonfatus de Cuculo Iohannes Pedesocha Bergogninus de Grumethello Albertus Bagata Grumerius Bonamici Bocherius de Foro Benvenutus de Manerva Gratapaja de Oddonibus Otonus de Grumetello Macirolus Speciarius Coradus de Ripa Federicus Bellasia Ioannes Restina Joannes Anselmi Castegne Bonus Catecharius Balduinus de Botesino Apollonius de Osmerinis Martinus de Salago.

Eodem die convocato consilio Centum societatis mille etc.

62 CODICE

In quo consilio surgens inter ceteros Dnus Gratiadeus de Calvixano, consuluit quod etc. debeant examinare statuta alias facta super confinatis Malexardis etc.

- C. 3. Infrascripta sunt Statuta etc. per infrascriptos Dnos Sapientes pro quarterio electos per Ancianos mille et eorum consiliarios super confinatis Malexardis et corum descendentibus.
  - 1. Si confermano gli statuti antecedenti sui Malesardi.
- 2. Item quod ubicumque sit mentio de descendentibus (malexardorum) intelligantur semper de masculis majoribus XIIII annis etc. . . . . Alii vero descendentes minores XIIII annis qui sunt vel erunt in futurum quam cito facti fuerint majores XIIII annis, intelligantur et sint et esse debeant confinati etc. et ire et stare debeant ad confinia cum aliis confinatis etc.
- 5. Item quod omnes et singuli confinati etc. ire et stare debeant ad confinia in civitate *Laude* et in *terra* de *Crema*, ad quem locum quilibet ex ipsis eligere voluerint.
- 4, c. 4. Item quod per Dnos potestates et Capitaneum eligantur duo viri probi de Civit. Brix. qui sint litterati et sciant scribere majores XL annis boni et legales, et qui steterint et sint de parte ecclesiæ nunc regente Brixiam, qui debeant ire unus eorum ad Civitatem Laude et alter ad terram de Crema, et esse debeant Capitanei Confinatorum qui stabunt in dictis locis etc. per duos menses etc. et habeant et habere debeant quilibet eorum pro suo salario tres solidos imperiales omni die, et debeant habere illud salarium de illa pecunia de qua solvitur capit. et custod. Castrorum etc. Et confinatos qui stare debebunt in terris ubi erunt capitanei, quilibet eorum eos respectabit (sic) et requiret singulis tribus diebus ad minus. Et in scriptis reducet illos confinatos quos ibi non inveniet, et singulis XV diebus mittet dno potestati in scriptis illos confinatos quos inveniet in terra illa, et illos confinatos qui p. se mittent in scriptis dni potestati una cum predictis qui non stabunt continue in illa terra, et qui se non presentabunt singulis tribus diebus coram eo. Et quod non dabit licentiam seu verbum alicui ex confinatis quod absentet vel decedant (nel testo dividat) modo aliquo de terra illa in qua stare debebit etc.

- B. Item quod dni potestas et Capitanei etc. tencant precise sacramento non eligere ad dictum officium Capitanei confinatorum etc. qui rogaverit eos etc.
- 6. Item quod aliquis non vadat nec mittat occasione faciendi colloquium vel parlamentum cum aliquo confinato cois Brix. sine verbo et licentia Dom. Potest. et Capit. Populi, anz. partis et populi et anzianorum mille qui pro tempore erunt de quibus omnibus tres partes sint in coi concordia. Et q. licentia scribatur et scripta reperiatur in libris dictorum et actorum Cois Brix. etc. et intelligatur colloquium ad purum et merum arbitrium dni potestatis.
- 6, c. 5. Item quod quilibet confinatus cois Brix. etc. teneatur et debeat se presentialiter presentare singulis tribus diebus ad minus et ctiam *omni die* in hora quo et qua requisiti fuerint pro capitaneo qui erit in loco ubi morabatur et se scribi facere coram eo.
- 7. Item quod si aliquid Comune vel universitate alicujus terre vel loci brixiane etc. ceperit . . . in terra sua vel loco aliquem confinatum etc. et illum presentaverit . . . coram dno potestate etc. non possit nec debeat punire illud comune seu universitas pro eo quod ille talis confinatus provam fecerit in illa terra etc.
- 9. Item quod Dnus potestas . . . teneatur servare etc. omnia singula statuta etc. Et ad hoc ut melius possit producere contra confinatos, et melius et velocius ipsos capere et punire etc. habere debeat dnus potestas etc. sex vel octo sapientes pro quolibet quarterio quorum consilio faciat de omnibus cavalcatoribus seu Bertolotis terrarum brixiane, preter quam de terris franchis, decinas, et unum de qualibet decina scribat ancianum sue decine cum quibus prout sibi videbitur cum una decina vel cum pluribus possit mittere familiam suam per loca Brixiane et per civitatem et per totum districtum ad inquirendum et capiendum confinatos.
- 10. Item quod omnia et singula statuta non habeant... locum in illis qui a quattuor annis citra palam vel publice steterunt in civit. vel burgis civit. Brix. cum familiis suis vel q. substenuerunt onera cum com. brix. tamquam cives nisi

essent scripti in libris confinatorum vel essent malexardi seu banniti de malexardia ipsi vel corum predecessores. Et eodem modo non possint habere locum in nobilibus brixiane nisi in illis qui essent . . . scripti in libris confinatorum cois Brix. vel essent malexardi vel banniti de malexardia ipsi vel eorum precessores.

- 44. Item quod inter confinatos haberi debeant etc. omnes masculi majores XIIII ann. vel q. cito erunt majores XIIII annis quorum patres pro coe Brix. traditi fuerint ultimo suplicio pro re q. aliquid fecissent vel diceretur fecisse contra comune et partem Ecclesiæ nunc regentem Brixiam.
- 12. Item quod omnia spta statuta etc. scribantur in uno libro et ponantur et ligentur in principio Statutorum cois Brix. Et in uno alio ponantur in principio Statutorum Populi Brixiw. Ita quod quilibet potestas et capitaneus jurare teneatur et debeat super illis, et duo alia volumina fiant de dictis.
- 15, c. 6. Nomina quorum sapientium sunt hæc.

  Dnus Gratiadeus de Calvixano
  Robertus de Robertis de Robertis de quarterii S. Stefani.

  Dnus Conradus de Fogolinis
  Facinus de Suraga
  Bonfatus de Tangetinis
  Iohannes de Umeltatis de Tangetinis
  Dnus Lafrancus de Bagnolo
  Coradus de Cazago
  Seguono le conferme degli Statuti soprascritti.

## IL LIBRO DEL POTERE DI BRESCIA.

#### TRANSUNTO E BRANI PRINCIPALI DI ESSO.

Il Liber Poteris Brixiæ è un Codice pergamenaceo del secolo XIII, raccolto per la maggior parte dall'arcipr. di Trenzano Giov. Pontoglio nella seconda metà di quel secolo, forse per ordine del Comune (Biemmi, Istorie Bresc. t. I). Due sono gli esemplari, ed ambo di proprietà del Comune. Questo che noi descriviamo fu deposto nella Quiriniana: conservasi l'altro in un cassone ferrato presso la Cattedrale. È il primo in quarto grande, di 536 carte, cioè di 1072 pagine.

All'ordine arbitrario col quale sono posti nel Codice i documenti, abbiamo preferito l'ordine cronologico, e sotto quest'ultimo gli abbiamo distribuiti.

1009. Instrum. cujusdam venditionis facte p. Pasqualem et Rozam Iugales de Paierno (Liber Poteris, carte 187).

In Xpi nomine... Henrici regi hic in Italia anno ejus sexto mense junii etc. Constat nos Pasqualis fil. q. Petrini et Roza filia etc. come nell'edizione falla nel Cod. Dipl. t. V di queste Istorie, pag. 25, n. XVIII, documento allora tolto dalle schede del Biemmi. Ora poi ci è dato aggiungere quanto ometleva il Biemmi: e dopo le parole — rebus territoriis etc. — si continui: quam habere visa sum in locis et fundis Laurenciatica, Casamali (forse Casalimauri), Casale rumani, Clariano, Statiano, Curticella, Cuvignola, Caneto, Ulmeneto, Vulungo, Malesi, Grumono, Sorbaria (Lamentammo altrove l'omissione del Biemmi, che ci toglieva questi nomi territoriali di luoghi nostri del secolo XI).

Signum ## manib. nostror. Pasquali et Rozani jugal. etc. 1020, junii. Investitura castri sci Georgi. Actum Brixia anno ab incarn. MXX. Ind. XIII. Pubblicato nel Cod. Dipl. t. V delle Storie, pag. 51, n. XXIX (Liber Poteris, carte 2). Ho qualche sospetto nella data, benchè tale mi risulti ne' due codici originali del Liber Poteris. Le formole dell' atto mi destavano questo dubbio, non giù il nome dei consoli, chè ve n' ha di più antichi. È stipulato presso la chiesa s. Petri de Dom, come l' atto del 1119 da me omesso perchè pubblicato dal Biemmi (Storia di Ardicio degli Aimoni), pel quale i consoli Ardicio e Sibello della Noce ricevevano sotto la protezione del Comune i due monasteri di Leno e di s. Eufemia.

1038, madii. Concessio privilegii Olderici olim epi brix. super factum castri et Montis Digni et Casteneduli. Λct. Brix. Pubbl. dal Gradenico. Si vegga il nostro Cod. Diplom. t. V delle Storie, pag. 81, n. XLVII (L. P. c. 1).

4416, mense januarj, Ind. VIIII present. etc. etc. Confessio dni Ioannis Brusiadi habitatoris de castro Vulpini. *Pubbl. nel Cod. Dipl. t. V delle Storie*, pag. 88, n. XXX (L. P. c. 379).

4127, 26 iulii. Instrumenta facta p. comitem Goizonem de Martinengo consulib. ct episcopo civit. Brix. de co quod habebat in loco de Quinzano in castro de Calepio etc. Pubbl. nel Cod. Dipl. t. V delle Storie, p. 92, n. XXXVIII (L. P. c. 2 tergo).

CODICE

4186, de mense marcii et aprilis. In Xpi nomine Hec sunt de illis mille hominibus Pergami qui iuraverunt tenere ratam et firmam finem et refutationem Vulpini et Ceretelli etc. et totam concordiam et pacem quam Pergamenses fecerunt cum hominibus Brixie. Segue un lungo indice dei componenti il Consiglio Bergamasco intervenuti al giuramento (L. P. c. 25).

4156, aprilis. Obertus de Campanile, Refutatio ut supra. Actum in civit. Pergami. Rinuncia come sopra dei diritti loro spettanti nel castello di Volpino, fatta agli uomini ed al vescovo di Brescia (L. P. c. 22).

1156. Refutatio Candinelli — Idem Landulphi de Grota — ° Carissimi — Bertrami — Attonis Orici — Suardini. — Actum in civit. Pergam. *Rinuncia come sopra* (L. P. c. 22 - 24).

1156, 2 aprilis. Refutatio facta per Pezaccam de Bernardo dno Raymundo epo Brix. et comuni brixiæ de eo quod habebat in castro Vulpini. — In civit. Pergami (L. P. c. 40).

1156, IIII Kal. aprilis. Aganus Majavacca fecit finem nomine dni Raymundi pro comune brix. de castro Valpini et Coalini et Ceretelli. In civ. Pergami (L. P. c. 21 tergo).

1156, XII Kal. aprilis. Refutatio et finis facta Capita Vulpini in manib. Raymundi episcopi Brix. vice eccl. Brix. et in manib. Consulum brixiensium de castro Vulpini et Coalini et Ceretello. Actum inter Muram et Telgatem. Luro, Cod. Dipl. Berg. t. II, col. 1140. Gradonicus, Brix. Sacra, p. 212 (L. P. c. 20 tergo).

1156, 4 Kal. madii. Refutatio ut supra Ioan. Bonitajardi — Roberti Zangarini Xuardi (c. 25).

1136, XII Kal. aprilis. Refutatio et finis facta capita Vulpini in manib. Raymundi episcopi et coi Brix. de castro Volpini et Coalini de emptione facta a dno Bruxiato (Gradonicus, Brix. Sacr. — Lib. Poteris, c. 41. Stor. Bresc. t. V pag. 109.

1163. In Xpi nom. etc. de mense januarii in civit. Brix. in choro sce Marie de Dom etc. Domofollus de Cazzago massarius illorum dnorum qui tenent in Pontevico etc. per parabolam dni Guielmi de Salis, Lafranci et Giroldi filii Bosadri, et filii

Vildeprandi de Mercato (Investit.). Anno dni etc. MCLXIII etc. Seguono parecchie ricognizioni delle proprietà del comune di Brescia in Pontevico. Ivi notasi fra l'altre località (Liber Pot. c. 352) a meridie hospitale.

Nomi di persone e luoghi diversi.

Cantor de Patrengo — plebs Pontevici — locus de Roncalia. Hec sun molendina que sunt in Olio (c. 359 tergo). — Brixianus de Sicchi — Fictum de seduminibus castri Pontevici (c. 360). — Ficta burgi superioris scilicet a monte parte — ibi fossatum burgi (c. 364). — Ficta burgi inferioris a meridie parte pertinentia cois brix. (c. 364 tergo). — Ficta de seduminibus iacent ad Plebem (ibi fossatum castri) (c. 367 tergo). — Cambium hospitalis de Pontevico — canetum comunis de Pontevico (c. 369).

1169. Die veneris de mense februarii in loco Pontevici sub porticu de Scazati pistoris presentib. etc. quorum nomina inferius leguntur. per lignum quod in sua tenebat manu Domofollus de Cazago et Lafrancus Aderius de Boscadro qui scilicet etc. erant massarii Sociatitis q. tenebat Curia Pontevici ex parte cois investiverunt Gubertum de Majavacchis et Lafranco de Alfianello nominative de duabus petiis de terra q. jacent in curte Pontevici a la Drigola etc. reddendo annualiter VI denar. mediolan. p. fictum in sco Martino etc. Factum est hoc anno etc. mill. C. LXVIIII. Ind. II. Interfuere Ramosius Trasmundi etc. Lancius de Patrengo et Rainus de Paterno etc. (L. P. c. 342).

4470. In Xpi nomine die veneris quarto die intrante mense decembris in castello Gaydi presentibus etc. Infeudazione fatta dai Consoli di Brescia in Pontevico, e pubblicata nel Cod. Dipl. t. VI delle Storie, pag. 49, n. CXXII (L. P. c. 360).

1173. De constitutione sive construtione Mercati novi. Pubbl. nel Cod. Dipl. t. sudd. pag. 22, n. CXXVI (L. P. c. 272).

1174, 18 januar. Divisio facta inter Gufredum et Rophinum ejus nepotem comites de Lomello. Pubblicato nel Codice Dipl. tom. sudd. pag. 24, n. CXXX (L. P. c. 3).

1474-1222. Previlegium et Immunitas concessa Ioanni et Paulo fratrib. de Iudicibus de Sixano occasione pontis superioris de la Mella etc. — tale tamen conditione quod ipsi duo

fratres et sui heredes debeant retinere pontem lapideum superiorem super fluvium Melle et preparare ita ut homines per eum comode predictum fluvium transire valerent etc. nec propter hoc exigere debeant pontaticum etc. nisi forte q. si pro amore dei aliquid eis largire vellent, et hoc immunitas data fuit secundum prescriptum modum sub MCLXXIV autenticato verbo dni Lafranci de Pontecarali tunc potest. Brix. etc. per de Laitum de *Tenesi* not. sub. MCCXXII. Ind. X (L. P. c. 154).

4179, 44 novemb. Venditio facta comuni brix. per quosdam homines de Casali Alto de quibusdam petiis terre occasione faciendi castrum de Casali alto. Dat. in loco Casali alti, ad eccl. sci Emiliani. Pubbl. nel Cod. Dipl. t. VI delle Storie, pag. 56, n. CXLIX (L. P. c. 6 e 7).

1180, 1 martii. Venditio facta per comitem Rufinum de Lomello de eo quod habebat in terra Mariane, Mosii, Retholdesci. Actum in loco Comezani. Pubbl. nel t. cit. p. 58, n. CLI sotto il 25 marzo, sendovi compreso il seguente doc. (L. P. c. 4).

4480, 25 martii. Instrum. solutionis facte pro Comune Brixie comiti Ruphino de Lomello. Actum in terrat. Confluentie episc. Vercellensi etc. Codice Dipl. l. cil. pag. 44 (L. P. c. 8).

4180, IX ex. martii. Absolutio fidelitatis facta per comitem Ruphinum de Vassallis qui crant inter Alleam et Mentium. Actum in loco Confluentie. Cod. Dipl. l. cit. p. 44 (L. P. c. 6).

1180, 16 martii. De Mercato faciendo de Casali Alto. Actum Brix. in contione. Cod. Dipl. l. cit. p. 36, n. cit. (L. P. c. 7).

1180, 15 genn. Statutum Com. Brix. pro tholomeo vel dationes mercati Brix. Pubbl. nel Codice Diplom. t. cit. pag. 43, n. CLI (b) (L. P. c. 421).

1187, VII Kal. junii. Pax Constantie (Murat. Antiq. Ital. t. IV col. 507, 518). Actum apud Constantiam (c. 8 tergo).

1187, 8 junii. Venditio facta per Canonicos Brix. de terra ubi fuit constructum pallatium Brixie. Actum Brix. Cod. Dipl. t. cit. pag. 63 n. CCLXXII (L. P. c. 7 tergo).

1188, 9 exeunte febr. In civit. Brix. etc. Guido Bracius jacens in infirmitate in qua obiit, rogavit Choradum filium suum ut scriberet et faceret omnes chartas de quibus rogatus erat nominatim in civit. brix. seu in epatu vel in *Tredentina civitate* 

etc. Actum est hoc etc. interf. presb. Lafrancus eccl. s. Zenonis de Foro etc. Ognabenus de Maxano etc. (Lib. Pot. c. 24).

4191, 48 decemb. Arbitrameutum factum nuntio Henrici imp. inter Brixienses, Cremonenses et Pergamenses. Actum Mediolanum. Da me pubblicato nell' Archivio Storico Italiano del Vieusseux, t. III, p. II, Nuova Serie: ivi — La Ballaglia di Rudiano; docum. in fine (Liber Poteris, c. 28).

4192, 44 januarii. Pax iuter Cremoneuses, Pergamenses et Brixienses pro suprascripto arbitramento. *Pubblicato nel Cod. Dipl. l. cit. p.* 72, *n. CLXXXIV* (L. P. c. 28, 29 e 30).

1192, VII exeunte junio. In Pallatio Com. Brix. Consules et Consiliarii Communis Brix. eligunt nuncios Henrico VI mittendos per capitulum in ejusdem Previlegio brixiensibus adjunctum. Cod. Dipl. cit. pag. 76, n. CLVII (L. P. c. 58).

1192, 2 octob. Actum in castro Vulpini. Processum, et testium assertiones pro facto Vulpini. Cod. Dipl. cit. pag. 74, n. CLXXXV (L. P. c. 27, 28).

1192, VI Kal. aug. Previlegium ejusdem Henrici imp. concessum Com. Brixiæ. Pubbl. dall'Astezati, Comment. Manelmi, De Obsid. Brix. — dal Murat. R. I. S. t. XIV, Antiq. Italic. t. IV, col. 465 — e dal Mazzuchelli, Previlegi etc. (L. P. c. 11).

4192, 2 octob. In Castro Vulpini. Iudices Albertus, Adigerius Sirus et Passaguerra Imp. Henrici comissarii Episcopo et Com. Brix. castrum Vulpini adjudicant, asserentes a quadriginta aunis Brixiensibus spectasse. Ibi litteræ tres Imperatoris judicibus mandatæ. Si vegga il Cod. Dipl. l. cit. pag. 75 (L. P. c. 54).

4198, 3 exeunte aug. In civ. Pergami. Pellegrinus et Atto Ficiene, Vilmus Collioni, et Suzzus Collioni jurant attendere precepta consulum Com. Pergam. de facto Vulpini, Ceretelli, Coalini, Gorzoni et Herbani (L. P. c. 52).

4198, 44 aug. Iuramentum præstitum hominibus Credentiæ civit. Pergami pro pace Pergamensibus et Brixiensibus firmata. Cod. Dipl. l. cit. pag. 96, n. CCVI (L. P. c. 16).

1198, 14 aug. Consules Com. Brix. absolvunt comites de Martinengo ab omnibus obligationib. erga Com. Pergami (c. 18).

1198, 12 ex. aug. Iuramentum præstitum comit. de Martinengo in loco Caprioli (Lib. Poteris, c. 19).

1198, 43 aug. Restitutio facta per consules Pergami comitibus de Martinengo de feudis eorum sive Calepii, Sarnici, Merli, de Mezate. Actum Calepii (Lib. Poteris, c. 20).

1198, 14 aug. Act. Brix. Iuramenta comitibus de Martinengo facta consulib. de Pergamo. Act. Brix. (L. P. c. 19).

1198, 5 die exeunte aug. In civit. Pergami in pallat. comunis. — Sacramentum quorundam pergamensium occasione attendenda precepta Consilii Pergami de facto Vulpini, Cerethelli, Gorzoni et Herbanni (L. P. c. 42).

1198, 2 septem. In civit. Pergami. Finis et Refutatio Oldii q. Mazochi de Rivola pro aquisto facto a Ioanne Brusato (c. 55).

1198, 2 settemb. In civit. Pergami. Finis et refutatio facta per quosdam pergamenses super facto Vulpini (L. P. c. 43).

1199, 11 aug. Concordia facta inter Brixienses et Pergamenses super facto castri Vulpini in prato sci Petri de Valico sub quadam nuce. Cod. Dipl. cit. p. 97 e 98 (L. P. c. 14 tergo).

1215, 7 octob. In epatu Brix. penes Aquasonam. Consules Cremone promittunt remittere pontem de Gremono consulibus Brixie. Pubblic. nel Codice Diplom. Bresc. t. VII delle Storie di Brescia, pag. 85, n. CCLX (L. P. c. 55).

1217, 5 novemb. De constructione castri Cauedi seu sci Genesii de immunitate sibi data. Actum Brix. Pubblicato nel Codice Dipl. l. cit. pag. 93, n. CLXIII (L. P. c. 12).

1218, 2 martio. Instrumentum procurationis facte per combrixie ad divisionem faciendam cum Com. Pergami de eo quod in concordia continebatur — In Camera dipicta Com. Brix. etc. etc. (L. P. c. 44). Verrà pubbl. più innanzi.

1218. Mill. ducent. decimo octavo. Ind. VI Liber terrarum de emptione castri sci Zenesii tempore dni Loterengi de Martinengo pot. cois Brix. Omnes infrascripte terre sunt a sero parte *Clarani* (c. 240).

1219, 7 junii. De terminis et confinibus castri Vulpini. Actum in curte Pisoni in ripa lacus etc. (c. 17).

1219, 8 exeunte julio, In pallatio com. Pergami Confirmatio partium facta inter com. Brix. et com. Pergami (c. 44).

1219, 8 exeunte Iulio. Concordia facta inter com. Brix. et com. Pergami pro strata cum bono fossato a meridie parte

a loco Mure usque ad Grumellum, et quod strata sit bene inglerata. Ibi de strata que vadit usque ad Tricium. Actum in castro plebis Palazoli (L. P. c. 48). Di questi atti relativi alla pace bergamasca del 1219 verrà data ragione più innanzi.

1219, 14 aug. Iuramentum comunis Brix. pro pace cum Pergamensibus. Actum Brix. (L. P. c. 18).

La questione Parmense.

1219, 21 decem. Istrumenta facta occasione concordie inter brixiensibus et dnum *Matheum de Corrigia* qui electum fuit potestas Com. Brix. (L. P. c. 288).

In xpi noie Millo CC. Xno Die dominico X. exeunte decemb. Indict. VII. Parme in porticii dni Vidolini de Enzioli ctc. presentib. etc. In presentia dni Ponzi Amati pot. cois Parme ct dni Lafranci de Golferame ejusdem pot. iudicis. Dnus Bonifacius prepositus ecc. sci Salvatoris de Brixia et presb. Gerardus eccl. sci Andree de Brixia ambaxatores cois Brixie secundum qd impositum erat eis, ut dicebant, a dno Raymundo de Capitaneis pot. Pergami et a dno Lafranco de Salis et a dno Ranzerio de Sal. Porta. (sic) et a dno Iacobo de Monteclaro consulib. cois Brixie noie cois Brixie ex parte ipsius cois brixie et predict. pot. Pergami, dixerunt et denunciaverunt dno Mafeo de Corrigia presenti, et eum deprecati fuere quod ipse citius deberet assumere iter cum ipsis ambaxatoribus eundi ad regimen predicte civitatis Brix. aloquin ipsi ambaxatores cum amplius non expectarent nec coe Brixie sive homines Brixien. ipsum amplius expectarent etc. immo alium accipient potestatem sive rectorem etc. Quibus predictus daus Maseus respondit et dixit quod paratus crat arripere iter statim post fcstum nativitatis Dni in die sci stephani et esse in civit. Brixie in die sci Johis proximo, et ab illa die in antea usque ad annum novum facere regimen illius civit. Brix, secundum quod electus fuit ab electoribus Brixie, ct quod denunciatum fuit ei et coi Parme per ambaxatores Brixie etc. et facere omnia que consueta sunt fieri per Lombardiam etc. Ego Obizo not.

1220, 44 febr. In noie dni Millo CC XX die jovis XIIII intrante febr. Indict. XVIII. In presentia infrascriptorum tt. Dnus Niger mar. Parm. pot. dedit parabolam et concessit dno

Maseo de Corrigia ut debeat et possit intromittere de ere hominum et cois de Brixia ubicumque invenerit in Parma et districtu Parme ut possit sibi satisfacere de seudo qd habere (debet) a coi Brix. per electionem pot. quam de eo secerat. Ideo quum p. coe Parme secit requirere coi Brix. per ambaxatores et litteras ut dnum Maseum deberetur recipere in potestatem prout elegerant, vel seudum sibi deberent solvere, et ipsi brixienses hoc sacere noluere etc. Actum Parme etc.

1220, 14 febr. Anno a nativitate dni Millo CC XX Ind. VIII. Die veneris XIIII Intrante mensis aug. In burgo sci Domini (sic) Mafeus de Corrigia veniens ad presentiam dni Conradi dei gra. Meten. et Spiren. epi imperialis aule cancelarii et totius Italie legati. Conquestus est de coi Brixie petens ab ipso comuni quingentas libras imp. pro salario ei promisso et constituto ab eodem coi, dicens quod concorditer electus fuit in brixien. pot. et Providentia ipsius civitatis juravit eum tenere in pot. per annum presentem. Et quod cum ambaxatores ipsius civitatis ipsum Brixiam conduxissent, prout ipsius civitatis regimine faciendo parato fuit jurare regimen et facere, per eum non stetit qd regimen fec. immo per homines ipsius civitatis, quia talem violentiam sostenuit in civitate, quod ibi esse non potuit nec exercere officium pot. quia inobedientes erant ei homines civitatis nec eos compellere potuit ut sibi paterentur, nec iurare voluerunt sequencium eis ut mos est Lombardie, et fuit hactenus civit. eiusdem q. . . . ipso in ospicio dni episcopi comorante, turres trahebant lapides super domum ubi erat et qd furentes eum graviter percusserunt, et quod eo sic morante in civitate fecit vocari consilium et preconatores ipsius civit. requirendo ab eis vice cois presentes esse ad faciendum et recipiendum iuramentum ejusdem, quod quidem facere noluerunt, quibus vero violentiis et de causis oportuit eum exire de civitate, et cum expetaret ut concorditer restituerent eum in suo ufficio sicut Credentiam juramento tenebatur, alium videlicet Obertum de Gambara tercio die post recessum ejus in potest. concorditer elegerunt et jurare fecerunt, et ideo daus dicebat quod per eos stet qd ipsum officium potestarie non potuit exercere. Qua propter dicebat qd feudum sibi constitutum et promissum ab ipso comuni, ut supradictum est, nihilominus integre habere debeat. Item petebat pro expensis factis in ipsa via trigiuta lib. imp. quas dicebat in ipsum comune ei solvisse, similiter promisisse ad hoc citato Uberto Gambara pot. ipsius civit. ut pro ipso comune eidem Mafeo responderet. et eo in presentia dni cancell. cum ambaxatorib. ipsius civit. constituto sic respondit. quod sepe dictus Maseus concordit, ab illo qb. data erat potestas eligendi pot. fuit concorditer electus et invocatus ad regimen civitatis ejusdem. Item quod tota Credentia brixien. juravit cum in pot. habere et tenere ac ei parere etc. et quod pro coi ipsius civit. scpe fuerunt ad ipsum destinati (electores?) et specialiter ad conducendum ipsum in civitate pro regimine faciendo, et quod ipse personaliter in civitatem ipsam venit et paratus fuit jurare regimen ipsius civit. etc. et quod ei constitutum fuit ab ipso comuni salarium quingentarum libr. imp. pro feudo suo duorum judiciorum et assessorum cjus. et ab ima parte civitatis, videlicet a parte superiori, violentia ei facta fuit malo ordine, et lapides de turribus ipsius partis projecte fuerunt super domum ubi erat sicut supradictum est, et dixit quod comuni displacuit et parti militum quod ipse recessit de civitate et de violentia ei facta, et quod fuit parata pars militum ipsum tenere in potestaria et ei jurare, quare dicebat quod pars ipsa q. fecerat dictam violentiam ipsum salarium solvere debebatur non coe nec pars militum. Unde Gualfradus de Torricello iudex regalis curie dicti canzclarii constitutus etc. etc. Condanna il comune di Brescia al pagamento delle lire 500 imperiali e ad altre lire venti (Liber Poteris, c. 289).

1220, XV Kal. sep. in Burgo s. Domini (sic) D. Conradus etc. precepit Everardo Fabe pot. Brix. in debito juramenti fidelitatis et sub pena CC marcar. argenti quatinus usque ad terminum condemnationis versus Ubertum de Gambara pot. Brix. nom. ipsius com. pro Matheo de Corrigia una cum ipso Uberte, altera potestate, concordet et solvat ei Matheo pro salario suo et pro expen. quingentas viginti lib. imp. de quibus ipsum Comune est condemnatum (Lib. Pot. c. 290).

1220, VII Kal. sep. in pallatio com. Muline etc. Dominus Conradus etc. precepit Gilio de dona Agnesia pot. et consilio ipsius civitatis etc. quatinus de cetero de appellationibus ipsius civit. respondere debeant Matheo de Corrigia sicut concesse sunt ei per dictum Regem (Lib. Pot. 1. cil.).

1220, 15 sep. In pallatio dni Epi Bononie Item pro appellationibus civit. Bononiensis (L. P. c. 290).

4220, VI Kal. nov. In Burgo sci Domnini d. Conradus etc. posuit in bamno imperii et dui regis potestas et comune et homines Brix. nisi ad proximum festum sce Marie de Candellarie solverint Matheo de Corrigia quingentas viginti lib. imp. comune versus eum condemnatum, de quo banno exire non possit nisi prius solverint etc. camare dni regis quingentas marcas argenti.

1221. Fridericus dei gratia Rom. Imp. etc. Potestati consiliariis et comuni Brix. etc. Significante Matheo de Corrigia potest. papien. fideli nostro ad udientiam majestatis nostre pervenit, quod vos quondam pecunie summam quam sibi debetis pro salario potestarie civitatis nostre ad quam fuit concorditer convocatus eidem solvere denegatis, et licet venerab. Metensis et Spirensis episcopus ipsius Mathei rationibus cognitis etc. vos ad solutionem ipsius pecunie condemnaret etc. non curastis, Nos nolentes etc. universitati vestre sub pena quingentarum marcarum argenti districte mandamus quatinus pecuniam in qua vos eidem Matheo canzellarius condemnaverit, sibi infra XXX dies etc. persolvatis etc. (Segue il bando dell' Impero). Dat. Mess. XIII mai. non. Ind. (L. P. l. cit.).

4222, VII Kal. aprilis in Papia Nos Resonatus Zacius et Marcus de Fava a dno Friderici etc. delegati amonicione facienda potestati consiliariis et Com. Brix. ut solverent dno Matheo etc. et ad suppunendum eos bamno imperiali si mandata dni Imp. etc. negligerent etc. Volentes mandatum illud etc. adimplere etc. Ideo ipsam potestatem et consiliarios et comune etc. in bamno imperii subjeimus nisi usque ad triginta dies etc. (L. P. c. 291). Come terminasse la contesa veggasi a pag. 75, 10 marzo 1225. Qui più del solilo il Codice è scorretto: ma, dove parevaci doverlo fare, serbammo l'identica dizione, come abbiam fatto in altri documenti.

1221. In Kpi nomine etc. anno MCCXXI Ind. 1X die sabati nono intrante mense octub. in caminata palatii lignorum cois Brix. etc. dni Lafrancus de Pontecarali et Raymundus Ugonum potestates cois brix. etc. investiverunt Brixianum de Vallibus hab. loci Pontisvici etc. (Lib. Pot. c. 546).

1223. Designamenta plurima in territ. Mosii, Asulæ etc. Bonifacio comiti de sco Martino etc. (L. P. c. 122).

1224. In Kpi nomine die dominico tertio intr. martio. In Pontevico in *superiori castro* sub porticum domus Cortesii. (*Investitura*) (L. P. c. 380).

1225, X intr. marcio. D. Matheus de Corrigia de Parma fecit finem et refutationem et pactum de non petendo etc. nuntio et procuratore etc. comunis Brix. etc. recipienti pro ipso comuni nominatim et specialiter de salario ei concesso sive promisso causa electionis etc. Et insuper dnus Matheus etc. pacto inde iniucto pro eo a dno Guielmo Comite papien. pot. et dno Bonardo de Cornazano et dno Bonardo Rolandi Rubei parm. et dno Guidone de Regio cum dno Bonifacio Guidonis Gurzardi Brixien pot. confessus et manifestus fuit se fore solutum a coi brix. de CCC lib. de denarior. mezanor. brixien. monete R. excepta non accepta etc. etc. Actum Parme feliciter sup porticum domus dicti dni Mathei de Corrigia cum stipulatione subnixa etc. Ibi vero testes rogati fuere dnus Bernardus de Cornazano Iudex etc. (L. P. c. 292).

1228. Liber rerum comunis Brix. contra tenentes et possidentes comunia, factus tempore potestatis dni Bonifacii Vidonis, Vizardi sub MCCXXV. Ind. XIII. Inquisitiones et pronuntiationes facte de quibusdam terris vilhexetti que fuerunt occupate (Lib. P. c. 161)...— et que terre et res fuerunt judicate esse comunis Brix. tempore potest. dni Lotherenghi de Martinengo olim pot. Brix. Ibi. — In vetheseto etc. XXXVII tab. terre q. jacent in Vergnano. I Viteseti o Vitexeti del Comune erano tutti terreni, secondo lo Zamboni, lungo il Mella. E veramente appajono descritti come vicini al fiume che loro facea confine.

1220. De immunitate et libertate concessa comuni et hominib. castri de Villafranca (L. P. c. 136).

In nomine see etc. Anno Dni MCCXX Ind. VIII, die mercurj quinto exeunte madio. In civit. Brix. in palatio majori etc. etc. dnus Obertinus de Gambara pot. Brix. presentib. etc. vice et nomine comunis Brix. afrankitavit castrum de Villa franca etc. cum tota sua curia, quod castrum nuper est edificatum in loco campestri a meridiei parte loci de Claris loco ubi dicitur in Campanea sce Marie, et quod castrum est juris dni Lafranci et dni Imberti ac dni Giroldi et dni Iohannis atque dni Petri fratrum filiorum q. dni Adam Masperoni de Claris, et dni Ioan. et dni Petri etc. dni Iacobi fratrum filiorum q. dni Covati de Claris, et dni Lafranci Bapafojate, atque concessit et dedit suprascriptis dnis et omnib. ibi habitantibus etc. plenam et integram libertatem seu immunitatem etc. Hec quidem facta sunt etc. isti de consilio presentib. videlicet etc. etc. i medesimi soscrilli alla costruzione di Villafrança (Liber Poteris, c. 456).

... Designatio facta de terris cois Brix. in loco et terratorio de Mariana (L. P. c. 457).

In Mariana. In Xpi nomine etc. Nos Lambertus Ugonus Imelde, et Zilius Zanonis consules comuni de Mariana, etc. et Albertus Ugonus Ymelde et. convicini de Mariana. In primis iuraverunt bona fide etc. consignare omnes terras cois Brix. detentas et usurpatas etc. — Sacramenta designaverunt etc. quod viderunt Regenam (forse Regonam) de post castrum illius loci teneri per comites de Lomello, et spigolos q. sunt circa castrum ita quod etc. ingazabant illam et incidebant de ea. — Item designaverunt in spoldo Mariane etc. — Item etc. in Regona de castello. — Item etc. ad runcos. — Item tenutam Azolinis comitis (Lib. Pot. c. 457).

Designatio etc. in loco et terratorio Mosj etc. (c. 142).

Et designaverunt in castro Mosj etc. Item etc. in burgo predicti loci (c. 142 tergo).

Item in lama de vino duo plodia de caneto. Item in Regona ultra Olium. Item etc. de Salexeto. Item de Cam-bonelio. Item etc. ultra Tartarum. Item ad Levatam etc. Item in Carobiolo. Item ad Fontanam Fornigium. Item etc. juxta fossatum burgi, a mane comes Azo de Casalolto (c. 1411).

Item etc. ad runcos. Comites sci Martini. Et hoc prenom. potherum cois Brix. de donicato (pro dominicato) in curia Mosii est super totum CCXXIII plodia etc. Et monegium debet dare... VIII sextario frumenti ad sext. brix. (c. 145 tergo).

In primis Fantebouus Scazie et Bontempus Girardi Arimonti consules Mosii (Riporlo alquanti nomi d'uomini e di luoghi qui risultanti) fossatum burgi; domos Retoldesci in curia de Moso; ecclesia de Moso; Casamentum in castro de Moso; comes Azo Bletonus de Casalolto; comes Gualfredus; macinata comitum de Lomello. Item in castro casamentum coeret a monte ecclesia Mosii, fossatum castelli. (Et infra) et hoc totum feudum vendiderunt dictus Albertus et ejus patruus comiti Gualfredo. Comes Albertus et comes Azo de Casalolto et Guifredus et dnus Martinus et filii comitis Azonis de Moso etc. pro emptione etc. q. fecerunt a comite Bonifacio sci Martini tenent etc. iurisdictionum cois brix. scilicet in pontatico et rivatico et bancatico et in curetura et in omnib. honoribus quos habebat coe brix. in dicto loco (L. P. c. 447).

Designatio etc. in Retholdesco etc. Cito le seguenti note. — contr. s. Zenonis — eccl. s. Zenonis — ad scum Firmum — casa cornuta — In Zumenteto — etc. comites sci Martini — castrum Rethuldesci — in viteto Bononie — loco sci Zeneschi (L. P. c. 149). Lafrancus Monaci et dnus Iacobus de Baxano consules Retholdesci — castrum et spoldum Retholdesci (c. 150).

Terre invasiate comunis brix. in Turricella (c. 151).

Et petie predicte invasionis de jamdicto feudo duorum de Turricella. — Item eccl. de Retholdesco tenet punctum (sic) unum ultra Tartarum de illo feudo (c. 431). — Hoc est feudum dominorum de Casanova.

Inquisitiones etc. in loco et terra de Asula (c. 151).

... et dicit plus X annis esse quod comes Guizolus de sco Martino occupavit illud. — *Ibi* comitem Azonem et comitem Albertum de Casalolto (c. 457 tergo).

1220, 20 martii. Privilegium et immunitas castri de Castrezago (c. 130 - 131).

In nom. dni etc. in pallatio majori com. Brix. in publ. Consilio etc. dnus Ubertus de Gambara pot. com. Brix. present.

Riprandone de Verona et Rogerio de Witottis de Pergamo suis judicib. etc. Afrankitavit castrum de Castrezacho et omnes in eo nunc vel pro tempore habitantes cum tota sua curia quod castrum nuper edificatum est in loco campestri a meridiei parte loci de Cocalio, atque concessit et dedit omnibus ibi habitantibus tam presentibus quam futuris plenam et integram libertatem seu immunitatem ita ut de cetero sint liberi et immunes ab omni dathia et omnib. exactionibus etc. sicut cives Brix. etc. presentibus Stephano de Turbiado, Marchesio de Carzia. Novello de Mercato, Ioanne Bajamundi, Marchesio Occanono, Ioanne de Porta, Racazano Confanonerio, Ariprando Faba, Bonacurso de Cazago, Inverardo de Salis, Lafranco de Salis etc. Ursus de Salodo, Petro Vilani, Ogerio de Claris, Ioanne de Turbiado, Ioanne Bucke, Anselomo de Porta, Graziadeo Cazalustro, Gezone de Turbiado, Stephano Bocardo, Plevano de Martinengo (Stephano Rozonis, Giroldo de Pontecarali, Lafranco de Porta, Rogerio de Porta in margine) Petro Codeballa de Martinengo, Teudaldo de Potecarali, Goizone de Oprando de Manervio, Ioanne Viscardi Pellegrino etc. Actum est hoc MCCXX. Ind. VIII.

Inquisitiones etc. de Montedenno (L. P. c. 161). — Inquisitiones de Pallotio (c. 163), *ibi* Comunis de Navis, Comunis de Cothalzia et loca de Costorio et Coniga, et com. de Carzina.

Inquisitiones etc. in Pontevico (c. 165). — Item in Moso (c. 165). — Item de Retholdesco. — Item de eodem in Mariana (comes Bonifacius de s. Martino) (c. 166).

Item de eodem in Asula. — Item de eodem in Mariana (c. 167). — Designatio etc. potheris q. habet comune Brix. in loco et terratorio de Casaloldo (c. 167).

In Xpi nomine in terra de Casaloldo. Isti sunt consules de Casalolto scilicet dnus Totheschus, dnus Insegna etc. dixerunt etc. quod com. Brix. consueverat habere in terra de Casalolto unum confanonum annuatim in festo sci Faustini quem dabatur comune Casaloldi comuni Brix. pro Castro novo quod stratum fuit pro mercato, quod erat apud castrum illud q. castrum et mercatum comune de Casaloldo tenebat in feudo a coi Brix. et franchitate illius burgi occasione illius confanoni et turrim unam q. erat in Castro novo supra (c. 169).

Item etc. quod universitas comunis de Casalolto de Castro novo erant vassalli honorifice cois Brix. pro suprascriptis terris.

Item de codem in Mariana etc. tempore potestarie dni Lambertini de Lambertis potest. com. brix. — ibi preceperunt comiti Raimundo et comiti Enrico filiis q. comitis Azonis de Moso, et comiti Ziberto, et comiti Philippo filio quond. comitis Ugonis, et comiti Uberto, et comiti Rainaldo q. comitis Pizii, et comiti Walfredo de Marcharia etc. ad accipiendam partem et divisionem vassallorum comitum inter com. Brix. et comites suprascriptos etc. die sabati XIII intrante junio fuit hoc sub porticu de Moso etc. (L. P. c. 169).

Designatio feudi illorum de Sacca (in territ. de Mariana et de Moso) (c. 170). — Designationes in Asula, in Pontevico, in Vitexeto (c. 172, 173, 174).

Item in Montedenno, in Pallodio tempore dni Rambertini Ramberti. *Ibi* consules de Navis, consules de Costorio, consules de Bovezio (c. 175 alla 178).

1228, 10 octob. Instrum. cujusdam finis facte coi Brix. per quondam Uldradum qui fuit de Curtenova civem mediolani etc. Contentus et manifestus fuit Oldradus q. dicitur de Curte Nova civis Mediolan. etc. de libris mille quingentis terciolis ad partem illius Oldradi etc. (c. 293).

Concordia facta inter Comune Mediolani et Marchesio de Monteferrado (c. 295).

4226? Epistole misse a dno Honorio pp. rectorib. lombardic sup. tractatum concordie q. fieri debebat inter dictum papam et lombardos et dnum Federicum Imp. de capitulis tractatis occasione dicte concordie faciende. — Onorius ep. etc. — Dilectis filiis Rect. Societ. Lomb. etc. Dat. Lateran. IX januarj Pont. nostro an. XI (c. 298).

4226, 27 Ianuar. Divisio vassallorum facta inter comune Brixie et comites Ugones qui vassalli fuerunt ex emptione facta a comitibus de Lomello. — In Kpi nomine in Pall. cois brix. present. etc. causidici dni Lambertini Lambertorum de Bononia potest. Brix. etc. fecerunt divisionem etc. Hec est pars vassallorum qui evenerunt coi Brix. per sortem pro una parte etc. in Casalimauro, Mariana, Rivaltella, Mosio etc.

4227. Plura Instrumenta de emptionibus factis pro comune Brix. ad construendum palatium novum com. Brix. (L. P. c. 46).

1227, 1 febr. Venditio facta com. Brix. de petia terre in quadra Porte civit. Brix. infra territorium ubi palatium novum comunis Brix. factum est. Act. in concione Brix. (c. 67).

1227, 22 aprili. Infeudatio Pontisvici (c. 343).

1227. Inquisitio facta de pothero quod coe brix. habet in comitato et de ratione in *Ponte de Moso* (c. 180).

Resutatio sacta per comitem Bonisacium sci Martini.

Die lune X intrante madii in Marcaria sub lobia dni Walfredi comitis in pres. dni Henrici et dni Raimundi filiorum comitis Azonis et dni Wiscardi et dni Picii comitis. Ibi comes Bonifacius etc. refutavit in manib. dni Tommasi de Pontecarali etc. vice dni Pagani de la Turre pot. cois Brix. etc. videlicet de prato uno etc. terratorio Retholdesci (c. 181).

Item eodem in Asula. *Ibi* missi comitis Tebaldi, et partes Vassallorum facte inter comune et comites. *Non so poi se col comune di Brescia o d'Asola stessa*.

Item de Moso, Retholdesco, Mariana (c. 483).

— Inquisitio facta de cavethis de Rudiano etc. tempore dni Landulfi de Crivellis pot. Brix. (c. 513).

(Dalla pag. 519 alla 520 il Codice manca di qualche foglio levato anteriormente alla paginatura di tutto il Codice.

4251. Gregorii pontificis Epistola Rectoribus Lombardie occasione concordie facte inter ipsum et dominum Federicum imperatorem. Dat. Anagnie VI idus octub. pontificatus anno IV (c. 64).

4254, 29 decemb. Contractus lignorum acceptorum pro coe Brix. Belotto et Zenebello et Altemanno in loco Civethini.

Die secundo exeunte mense decem. in mercato publico de Pallazolo. Ibi contentus et confessus fuit Bellothus de Sernico missus etc. Zanebelli Raymundi civit, pergami etc. ad recipiendum ligna q. dnus Albertus Ranza arbiter etc. inter pergamenses et brixienses, consulibus de Palazolo preceperat, videlicet Saveo Aymerici et Andree Romani etc. ann. MCCXXXI (c. 579).

- 1252. Instrumenta emptionum com. Brix. pro constructione palatii turris et portici Broleti com. Brix. scripta in palatio parvo novo in contione Brix. etc. (L. P. c. 68).
- ... Designatio et manifestatio facta de pothero et fictis que et quod com. Brix. habet in terra et territorio de Pontevico. *Ibi* de castro vetere, de Mercato, de Gastaldionibus com. Brix. (c. 68).
- . . . Designatio et manifestatio facta de pothero Comunis Brixiæ in terra et pertinentiis de Retholdescho. *Ibi de* castro Redolthesi: de comitib. s. Martini: de comitib. de Lomello: de monastero Aquænigre: de senterio Mantuano: de mezanis monete Brix. (*Et infra*) Dnus Enricus dni Azonis comitis sacramento dixit quod in terris comitatus comites de s. Martino et filii comitis Ugonis dividunt omnes honores; pro medietate sunt comitum de sco Martino, et pro alia medietate filiorum comitis Ugonis, sed dixit se audisse dici quod comites de sco Martino detinent rationem com. Brix. illorum honorum. *Docum. senza data, ma indubitatamente del secolo XIII* (L. P. c. 82).
- a. . . . Designatio potheris Com. Brix. in terra et terris etc. Buzolani, testes Girardus etc. etc. - Dixerunt concorditer quod comites de Lomello habebant olim albergariam unam, scilicet tribus militibus et scutiferis in prandio et cena, et eas in quattuor sortibus monasterii de Aquanigra in pertinentia de Buzolano etc. et quam albergariam comites vendiderunt pro duabus partibus comuni Brix. et pro tercia parte comitibus de Moso filiis comitis Ugonis etc. Dicunt quod comune Brix. de illis quatuor sortibus dedit quartam partem territorii hominibus de Canedo, quando Canedum edificatum fuit, et specialiter Riboldus dixit quando q. dnus Albertus comes de Casali alto et quando dnus Martinus de Manervio tunc consules com. Brix. venerunt Buzolanum, albergaria illa fuit cis facta pro com. Brix. ab illis qui tenebant sortes, etc. Item dicit q. com. Brix. habet in terra illa tolomeum strate, scilicet XII denarios de plaustro (L. P. l. cit.).

Item etc. sub porticu ecclesiæ sci Benedicti de Buxolano etc.

— Ivi del castello di Bozzolano, delle sue fosse, di alcuni conti ecc. — Item dixerunt quod nona pars honorum de Moso est

com. Brix. qui honores sunt caraturam mercati et rivaticum, et poutaticum, et bancaticum, quam nonam partem possident etc. filii q. dni Azonis comites, et filii comitis Alberti, et dnus Vido dni Azonis de Casaloldo et dnus Wiffredus de s. Martino et dnus Martinus comes etc. Sub domo Mercati de Moso presentib. dno Egidio comite de Marcaria etc. — Dno Enrico et dno Raymundo filiis q. dni Azonis comitis, et dno Azebano comiti (L. P. c. 83).

a... Designatio poteris com. Brix. in loco et terratorio de Mariana de feudis etc. vassallis et fictis (c. 89).

Viffredus homo de macinata dui Bonifaci comitis de sco Martino etc. — (1bi) homines de Macinata comitum de Lomello.

Item dicit quod comites de Lomello tenebant regonam pt. castrum illius loci, et spigolos q. sunt circa castrum et quam regonam cum spigulis ingazabant, et que regona est circa novem bibulciis; comites predicti concorditer dixerunt quod comites de Lomello vendiderunt com. Brix. duas partes poteris sui de Mariana de donicalibus et vasallis et honoribus etc. — Et quod comites de Lomello erant universales comites dni illius loci de Mariana de honoribus illius terre. Iste sunt terre que sunt addonicale cois Brix. (c. 89 tergo).

Isti vero dant fictum antiquitus in castro et suburbio (Mariane) de canevis et casamentis et seduminibus (c. 91).

Bundii dant coi Brix. unum pullum, unam fugatiam et unam bazetam vini et XI imp. et unum sterolum antiquum milii omni anuo etc. Bonisomo etc. unam fucatiam de amescero (c. 92).

Ibi de terra de Motelfa, de flumine Tartaro, de loco Tartarelli etc.

Dnus Bonacursus de Mariana etc. d. Raimundus, et Brixianus filii q. Bosonis de Gazolo. — *Ibi de feudis* de Ugonibus in loco Mothelfa — de *curte et custello* Mothelfe — de prato juxta *palancas* Mariane.

Feuda comitum de Lomello in pertinentia casali Murani, Asule, Mariane, Gazolo, Marcarie, s. Petro de Tartaro. *Ibi* de feudis de Rivaltella (c. 400). — Monasterium de Mothelfa, flumen Clisis etc. (c. 400 tergo).

- a. . . . Designatio *Potheris* quod com. Brix. habet in loco et terratorio de Asula. In Asula. Isti consules com. illius loci scilicet Albertus Trabucchi etc. iuraverunt dicendi etc. totum potherum com. Brix. occupatum et omnes rationes usurpatas etc. Zilbertus comes una petia etc. que fuit de feudo comitum de Lomello. (L. P. c. 408).
- a.... Designatio potheris de Moso. In Moso consules scilicet Albertus Bugie etc. (juramentum ejusdem).
- a... Designatio potheris de Retholdesco. In Retholdesco consules etc. (c. 109).
- a.... Designatio potheris de Mariana. *Ibi* consules de Mariana Spigulos castri d. Narisius comes (c. 109).
- a.... Designatio potheris de Asula et feudorum et vassallorum (c. 110).

Item in castro Asule, unum sedimen q. est in lacu, a mane currit Clesis, in burgo ultra Clesim, in burgo de lacu, in Regona, comes Martinus de sco Martino (feuda). — Due partes, sexte partis curature et bancatici mercati et honorum castri, et aque de Asula sunt com. Brix. ex emptione facta a comitibus de Lomello, sed quod comites filii comitis Wilfredi in se recipiunt et tenent totum honorem castri. — Item quod ... eredes q. Wifredi Sichifredi, et Bonageus nepotes tenebant feudum a com. Brix. et a filiis comitis Ugonis et ab heredibus q. comitis Wifredi de sco Martino in pertinentia de Asula etc. adsit Brixie coram potestate pro obbligatione intercessione hominibus de Mantua qui debebat lansare andatoriam muri et castri de Canedo et per terram quam superius in loco Ysole (c. 110).

Isti sunt vasalli omnes filiorum comitis Ugonis et cois Brix. ex venditione illorum de Lomello (c. 413).

Dnus Redulfus judex dni Ramberti potestatis Brix. sacramento precepit dno Iacopo filio q. Ugonis de Salis.

1232. Designationes potheri de Pallotio et termini ibi positi, et testes sub hoc recepti tempore domni Oberti Surdi pot. brix. Ibi notanda — Lumexanis — Valle di Fraginis — porta de Lumezanis — Vallagra — Monticulum — consules de Serezio — Priengnio — Cogozio — consules com. de Cothalazia — dni de Concesio etc. (c. 184).

1252, 15 madii. In nom. dni temporib. dni pp. G. in civit. Pad. etc. Cum ad postulationem Venerab. Cardinalior. Dominor. etc. Legatorum, et magister Hermanus hospit. sce Marie Theutonicor. in Jerusalem nuncius et procurator Dni Friderici etc. ex una parte, et infrascripti Rectores et ambaxat. etc. nomine infrascriptarum civitatum etc. et societatis Lombardie etc. de discordia q. inter Imperat. et Societ. lombard. predictam verti videbatur, scilicet de satisfactione idonea imperii prestanda etc. Seguono fra i nunci e procuratori delle città = pro Brixia, dnus Ognabenus de Pesaziis iudex, rector etc. pro Mantua, dni Ugizonus de Advocato et Martinus de Bonacorsis rectores (L. P. c. 295).

Acta plurima concordie suprascripte spetantia. — Exemplum procure Magistri Hermanni. — Dat. apud Castrum fohannis — Altera Friderici ad pontif. ejusdem: data equalis (c. 297, 298).

Hec sunt petitiones imperii et responsiones facte illis petitionibus (scilicet).

Prestabitur juramentum fidelitatis dno Imperatori sicut mos est.

Huic sic Resp. quod Brixien. hoc videtur conveniens secundum quod mos est et prout in pace Constantie continetur.

Videt. Brixien. quod infrascripta petant.

Videlicet q. dnus Imperator remittat illis de societate Lombardie Mantue et Romagne omnes rancores et excessum et omnem injuriam et offensam, si quam vellet dicere sibi fuisse factam, et eos in plenitudine sue gratie recipiantur (c. 299).

Quod Dnus Imp. debeat confirmare et aprobare pacem Constantie et dictam societatem, et concedere quod ipsa societas possit renovari.

Item quod privilegium sive privilegia concessa et data etc. civitatib. etc. de societate q. tamen non sint contra pacem Constantie, confirmentur, et specialiter privilegia concessa co-clesie et episcopo brixien. super appellationibus.

Item quod dnus Imp. non veniat cum exercitu per se vel per alium contra illos de societate.

Item quod D. Papa provideat super cautionibus et securitatibus prestandis etc.

1253, IX ante Kal. Junii. Cum ita erit quod dom. papa vocasset Henricum de Castelliono et Mudalbergum judicem civit. Mediol. et Tetocium de Tetociis, Palladinum de Saloe (pro Salodo) civis brix. etc. (omessi i nomi degli ambasciatori ecc.) coram se ut tractaret. super pacto compromissi etc. (L. P. c. 299).

Nuntii exponant vota et voluntates civitatum inter quas quod dnus papa recipiat societatem in sua protectione (carte 300).

Acta plurima Romæ stipulata inter procuratores et ponteficem (c. 301).

Exemplum capitulorum nobis datum per cardinales sub quibus nobis dicunt ut cum imperator debetur facere pacem (c. 301). Epistola Romane Curie potestati Brixiæ cum capitulis et responsionibus (c. 302). Verrà pubblicata più innanzi coi documenti suddetti relativi alla pace medesima.

1235, 50 dicem. Hec sunt condemnationes et judicationes facte per etc. inquisitores et exatores potheri cois brix. de vithexeto de terris detentis et occupatis in dicto vitexeto in lecto de la Mella . . . *Ibi* pontem de li Grottis (c. 504).

Instrum. facta per dominum Guifredum de Pirovano q. potest. de terris Vithexeti (c. 310). — 1237. Hec est terra prativa infirmorum sci Mathei que est inter fossatum Navigii et stratam que vadit a sero parte ecclesie sci Mathei (c. 214). — Hec sunt terre et domus et res que ceciderunt in viis et tresandis que sunt intra circham civit. Brix. et que sunt extimate etc. MCCXXXVII (c. 218). Notanda. Via nova fossati antiqui civitatis. — Aqueductus monast. s. Iulie. — Terra vie ecclesie s. Ioannis Baptiste que via est intus ortos (c. 225).

1237. Dnus Guifredus de Pirovano brix. pot. etc. ordinavit dnos Gratiadeum de Yseo et Romaninum de sco Gervasio viros nobiles etc. nuncios et procuratores etc. ad eundum coram dnis Raynaldo Ostiens. et Velentien. epo et Tommasio tt (tituli) sce Sabine etc. card. et legatis ad responsiones seu responsionem faciendam iam dictis dnis cardinalis per ipsos dnos cardinales datis et consignatis potestati coi Brix. (c. 503).

1237 (ibi). Investitura de tota terra etc. qua com. Brix. habet integraliter in Vithexeto Malagnasca et Gabiana citra Mellam et ultra Mellam a penduli etc. (L. P. c. 310).

1238, 44 junii. Consilium factum pro comune Brixie super facto et hominibus de Asula et de pueris de Asula qui fuerunt deorbati (c. 129). In palatio majori comunis etc. Dom. Obertus de Iniquitate (sic) de Placentia potestas comunis Brixie proposuit quod homines de Asula q. petunt pro comuni Asule ut quinquaginta milites sibi dentur pro comuni Brixie qui debeant morari ibi per unum mensem ad offensionem inimicorum etc. et ut tutius possint suas blavas colligere etc. Item petunt pro ipso Comune quod p. comunem Brix. fiat et statuatur ita quod nullus habeat in illo castro nisi Com. Brix. vel pro Com. Brix.

Item potestas petit consilium quid habeat facere super pueris de Asula nuper deorbatis scilicet Bonaside filio Iacobi Dothonis et Delayto filio q. Girardi Trabuki etc. Parecchi consiglieri son di parere che siano mandati i militi: Guffredo Cagnola propone - det pueris, qui nuper sunt deorbati vel patribus eorum in feudum de pothero comunis Brixie, quod ipsum comune habet in territorio Asule tantum quod valeat ducentos imperiales. Item quod p. hom. Brix. ematur totum id quod habent in castro Asule homines qui non sunt de terra Asule convicini et solutio de hoc fiat per istud Comune Comiti Zilberto et filiis et aliis hominib. qui non sunt convicini Asule de eo quod habent in illo castro, et istud com. teneatur...vendere dicto Com. Asule pro quinquaginta libris Imp. minus ... et Com. Asule ponat L libras imp. in levando turrim ipsius Castri etc. Si accettano le proposizioni, e si determina: quod comune et homines de Asula perpetuo sint liberi sicut unum de quarteriis huius civitatis Brixie ipsis tenentibus fidem comuni Brixie. Item etc. quod tota terra et domus, que sunt in castro Asule, emantur a comuni Brixie ab illis qui non sunt de convicin; o illius terre Asule et comune Brixie solvat eis precium etc. (c. 129).

Allargamento della città.

1239. Liber de terris extimatis et acceptis pro comuni Brixie et de domibus et edificiis ablatis et destructis occasione ad

amplamenti circule brix. et occasione strate que est extra circam et circulam dictam, et qua strata ampla est XVIII brachia, et occasione strate magne intus que debet esse ampla et expedita per totum XLV brachia, et juxta omnes portas debet esse quinquaginta brachia expedita, quas terras daus Albertus de Gambara, Aricus Golta, Albertus de Mayrano, Amadeus de Portamatulfi suprastantes comunis brix. laborerii ad amplamenti dicte circule fecerunt misurari etc. (L. P. c. 192).

Hec sunt terre que sunt a sero parte porte nove de li Pillis Faustini, et a mane parte fluminis q. vadit ad ponticellum. Notanda sunt. — Strate sci Eustachi, — Albare (c. 194), — sci Ioannis et sci Luce, — Campibassi, — monast. sci Gosmei. Item terra ecclesie sce Marie de Templo que ablata est ipsi ecclesie sive Mansionis de Templo pro suprascriptis causis (c. 196). — Strata sci Nazarii (c. 197). — Viam de Alberticulis et humiliatis de sco Laurentio. — Via Humiliatorum sci Laurenti et de Alberticulis (c. 198). — Carzia de sco Laurentio (c. 199). — Strata sci Laurentii (c. 290). — Strata scorum Faustini et Iovite (c. 201). — Carzia et via a sero broli dni Episcopi (c. 201).

1239(?) 7 septemb. Sub porticu domus dni Alberici de Gambara que est apud circam civit. Brix. etc. per dnum Azinum de Pirovano pot. Brix. si ordina il pagamento delle somme determinate dagli estimatori per compenso delle case e terre comperate (c. 202).

Liber de extimationibus terrarum que sunt inter circham civit. Brix. secundum extimationes etc. (c. 202).

In primis a flumine versus mane ad fossatum vetus civitatis. A flumine versus sero usque ad stratam sci Iostachi, a strata s. Eustachi versus sero usque ad capud vie clause. Item a dicta via clausa usque ad stratam terralii Gircle. Item a sepe Occanonibus usque ad viasolam q. est inter pratum heredum q. d. Berardi Madj. Item a viazola etc. usque ad brolos domorum Pallate que viazola est juxta domum Pinetoris. Pontem lapideum qui transit per stratam Campibassi. Item de prato dne abbatisse monast. s. Gosmei. Item de terra illorum sce Marie de Templo (c. 205). — Item a dicta via de Alberticulis et

humiliatis versus mane usque ad pratum burgi sci Laurentii. Stratam vie nove fossati civit. Brix. etc. (c. 204).

Stratam sci Petri et Marcellini et a strata burghi Porte Mathulfi etc. — Strata suburbii Porte Matulfi usque ad fossatum Navilii, et a fossato civitatis etc. — Item a fossato Navilii versus mane usque ad stratam sci Mathei et versus montem usque ad stratam que vadit a meridie parte eccl. sci Salvatoris (L. P. c. 204).

Item a dicto loco (s. Salvatoris) versus montem usque ad stratam de *Arcubuffono* et usque ad stratam eccl. sci Salvatoris versus sero et usque ad fossatum turlunge. Item a strata de *Arcubuffono* etc.

Liber de terris et domibus etc. distinctis infrascriptis hominibus et ecclesiis pro fossato et terralio civit. Brix. cirche et per via que est intra circam etc. q. circa primo constructa et facta fuit tempore dni Guifredi de Pirovano tunc pot. Brix. per dominos etc. etc. (omessi molti nomi) suprastantes cirche predicte et per dnum Berardum de Quinzano et magistrum Ambrosium de Mediolano Inzignerios et brixianum Bassi not. etc. A. dni MCCXXXVII.

1246. Strata q. est a meridie parte ecclesie sce Marie de Mansionis templi que via est continuata et directa usque in stratam porte sci Nazarii etc ext. anno MCCXLVI (c. 224).

4249. Liber de viis factis et designatis in circha civit. Brix. per dnum Albertanum de Pluvethiciis et Bonzoannum de Calcaria et socios electos ad hoc pro coi Brix. currente MCCXXXVII. Ind. X. Que quidem vie terminate fuerunt per dnos Albericum de Gambara et Amadeum Orlandi et socios ad hoc pro coi brix. secundum formam Statuti inde facti electos tempore regiminis videlicet dni Fabri de Bononia pot. Brix. currente MCCXLVIIII. Ind. VII. In quibus viis positi sunt termini etc. (c. 252).

Prime vie (sic) que est a superiori parte cirche intus portam veterem Ponticelli et portam novam Pile a strata veteri porte Albare superius, et vadit a strata antiqua fossati veteris civitatis versus sero que via est ampla XVIII brach.

Secunde vie, que faeit crucem cum predieta (L. P. c. 233). Hec sunt vie terminate a porta veteri civitatis de Ponticello usque ad portam sci Ioannis et ab eis usque ad portas eirche scilicet usque ad portam de Albara et portam novam sci Ioannis sicut claudunt ambe veteres strate (c. 233).

Hec sunt vie terminate a porta veteri sci Ioannis usque ad portam veterem *Campi bassi* et ab eis versus sero usque ad portas eirche scilicet portam eirche campi bassi et portam cirche sci Ioannis sicut elaudunt ambe veteres strate (c. 234).

Hec sunt vie terminate per angulum volte cirche usque ad portam cirche eampi bassi, a porta veteri eampi bassi usque ad portam veterem sce Agathe et usque ad portam cirche sci Nazarii sicut claudunt veteres strate (c. 234).

Item hec sunt vie terminate a porta veteri sce Agathe usque ad portam *Pile de Turzanis*; et ab eis versus meridiem usque ad portam cirche sci Nazarii et usque ad *Pilam cirche sci Laurentii*, sicut deseendunt et claudunt ambe veteres strate (c. 235).

Hec sunt vie terminate a porta veteri pile de Turzanis usque ad portam veterem de sco Alexandro et ab eis versus meridiem usque ad portam dicte (sic) de porta nova et porta pile sei Laurentii, sicut claudunt Carzia et ambe veteres strate (c. 236).

Hec sunt vie terminate a porta Matulfo usque ad Navilium et a Navilio usque ad portam Cirche de strata Matulfi sicut elaudunt Navilii et strata porte Matulfi (c. 236).

Hec sunt vie terminate a porta veleri sci Andree usque ad portam Arbuffoni sicut claudunt ambe veteres strate que se coniungunt intus ad portam dictam Arbuffoni (c. 256).

1249. Hec sunt amplitudines interioris et exterioris strate eirche, amplitudo terralii amplitudo fossati et quadrorum inter portas et termini positi etc. misurate et terminate per Albericum de Gambara et dnum Henricum Goltam et fratrem Amadeum et fratrem Albertum de Mairano super hoc electi et constituti tempore dni Oberti Iniquitatis pot. eois Brix. et dni Azini de Pirovano eiusdem eom. similiter pot. an. MCCXXXVIII et sub MCCXXXVIIII (c. 257).

In primis fuit amplitudo strate exterioris cirche et que est terminata ex parte exteriore sup. comuni et divise XVIII brachiorum.

Amplitudo fossati fuit quinquaginta brachiorum.

Amplitudo terralii fuit similiter quinquaginta brachior.

Amplitudo strate interioris circumventis iuxta terralium intra circham terminate a parte inferiori, est quadriginta quinque brachia ultra mensuram terralii et per medias portas intus cum quadris terminati occasione spaciorum et amplitudinem inter portas etc. Fuit amplitudo quinquaginta brachior. Portam novam cirche q. est ad pilam sci Faustini majoris (c. 237).

Angulum quadrum porte s. Eustachi. — Porta Albare usque ad portam cirche sci Ioannis. — portam cirche sci Ioannis usque ad portam campibassi. — A porta cirche campibassi usque ad portam cirche sci Nazarii. — A porta cirche sci Nazarii usque ad pilam cirche sci Laurentii. — A porta pile sci Laurentii usque ad stratam de porta nova cirche civit. — A porta cirche de porta nova usque ad portam cirche porte matulfi. — A porta cirche de porta matulfo usque ad portam sci Mathei. — A porta sci Mathei usque ad portam Arbuffoni (c. 238, 239).

Hec sunt coherentie et distantie terminorum strate exterioris a terralio et fossato cirche civit. Brix. incipientes a strata Arbuffoni et ascendentes extra terralium et fossatum circumdando civit. Brix. usque ad stratam pile sci Faustini majoris et sunt termini positi etc. (c. 239).

Primus terminus est positus apud stratam veterem Arbuffoni in principio istius nove strate circumventis fossatum.

1270. Summa multiplicamenti perticarum que incurrunt a strata Arbuffoni usque ad stratam pile sci Faustini majoris videlicet strate que circuunt extra fossatum cirche est MCCLXX pertic. et XIIII pedes (c. 240).

1240, 9 madii. Vendictio facta per comunem Brixie comuni et hominibus de Asula (in palatio noyo Com. Brix.) ad mundum francum et expeditum allodium in Ottonellum de Zanebono etc. sindaco... Comunis et Universitatis Asule sicut continetur in quodam publico Instrum. etc. MCCXL die

lune VII intr. madio etc. De omnibus infrascriptis peciis terre jacentib. in castro et infra castrum scilicet infra fossato castri illius precio C. sex lib. imp. et decem solid. imp. et unius mez.

Que petie terre hec sunt. In Kpi nomine etc. hoc est extimum factum etc. in presentia predictor. dominorum etc. et per dnum Filippum de Ugonibus potestatis Asule etc. (L. P. c. 123).

1240, 7 sept. Alia vendictio facta pro com. Brix. comuni et hominib. de Asula in pub. Cons. Brix. = nominatim de omnibus terris etc. que olim fuerunt comitum infrascriptorum proditorum com. Brix. etc. que vero sunt in circa et infra circam Asule tam in seduminib. quam in viis et platea Mercati et terraliis et fossatis etc. que fuerunt olim comitis Nigri et de omni eo integraliter Zilberti etc. Item et que fuerunt olim filiorum quondam comitis Pizonis et heredum quond. Alberti de Rotando etc. Item et que fuerunt comitis Federici filii q. comitis Narisii et Alberti Pigordi quondam servi sui etc. Item et q. olim fuerunt filiorum q. comitis Azeboni etc. Item et q. olim fuerunt comitis Tebaldi eic. Item et q. olim fuerunt comitis Guielmi. Item et q. olim fuerunt filiorum et heredum quond. comitis Azonis de Moso etc. Et hoc precio de super toto CCLXII lib. imp. et XVI imp. ad rationem V sol. imp. pro quolib. tab. quod pretium dictus sindacus solvere promisit nom. com. et Univ. Asule dicto dno Fabro pot. brix. etc. ad sedecim proximos futuros annos . . . assignando inter homines ipsius universitatis . . . dictas terras . . . et plateas et vias et mercatum construendo prout melius et utilius videbitur Com. Asule et fratrum suorum etc. Ed il contratto si fa perchè Asola ne faccia il voler suo, salvo che non escano de dominio ipsius Universitatis de Asula etc. (c. 126).

1240. De alia venditione facta eodem modo comuni de Asula.
... De omnibus infrascriptis terris etc. haeredum quondam comitis Alberti et comitis Guidoni de Casali alto et haeredum quondam comitis et Aegidii de Marcharia etc. in circa et intra circam Asulae et hoc et certo precio CLXXXXVIIII libr. imperialium IIII s. imp. et X imp. exceptis sediminibus quae assignata sunt inter dictam circam pro suis habitationibus comiti Guidoni et comiti Antonio de Casali alto et comiti

Philippo de Marcharia et nepotibus eius filiis quondam comitis Azonis fratr. sui.

Interfuerunt D. Ludovicus et domin. Iacobinus etc. et comes Guido de Casali alto etc. et Ottonus dom. Loderengi de Martinengo (L. P. c. 129).

1245, 9 ian. Investitura facta in magistrum Gerardum Coxatum etc. Ibid. Castellanus de Castanis de Mantua potest. com. Brix. investivit magistrum Lafrancum de Cruce et magistrum Girardum Coxatum ambos civit. Brix. Incignerios per feudum etc. de toto pothero et territorio in integrum q. quond. Albertus Scigola ingegnerius a coi Brix. tenebat tempore quo serviebat coe Brix. (c. 274).

Pratum ecclesie sci Floriani, ibi prope pratum dni Girardi Advocati (c. 231).

Lib. terr. de emptione castri sci Zenesii sive Canedi (c. 240). 1248, 27 aug. Privilegium et Immunitas concessa his qui sunt de Casali de bassis (c. 134).

Privilegium et Immunitas concessa comuni et hominibus de Turbolis occasione pontis Melle in strata de Urceis.

Comune et homines de Turbolis fuerunt investiti licentia et parabola etc. per dnum Proinum de Incoardis tunc potestas Brix. nom. com. Brix. de libertate secundum formam statutorum. Cum hoc ut Com. de Turbolis cogatur facere pontem super Mellam ad stratam de Urceis infra duos annos etc. ita bonum ut est pontem de sco Iacobo de la Mella (c. 154).

Immunitates concesse infrascriptis hominibus secundum formam statuti ideo quia venerunt habitare Brixie (c. 155).

De Sarnico (plura), de Suncino, de Verona, etc.

Privilegium et immunitas concessa hominibus de Monteggio his qui sunt in curia sive in curte ejus.

1248, 15 aug. In Kpi nomine Ego Azzo de Pirovano pot. cois Brix. etc. conoscens ex ufficio super eo quod dnus Egidius de Bagnolo sindicus et procurator Universitatis terre de Montegio et curie dicte terre ut continetur in quodam pub. Instr. MCCXLVIII. In qua terra et curte sunt Darfum, Ianicum, Corna et Bobianum nomine dicte universitatis etc. pronuntio dictam terram de Montegio et Curiam seu curtem ejus in qua

sunt predicte terre sit liberam et francam sicut est unum de quarteriis civitatis Brix. et eam non debere aliqua onera subire que non subeant alie terre france brixiane (L. P. c. 131).

1249. Privilegium et immunitas concessa Iohanni et Teutaldo filis dne Saporite et Teutaldo Pagnono omnibus de Montegio (c. 131).

In Kpi nomine die mercurii XI exeunte Iulio in palatio majore Com. Brix. Ibi dnus Azzo de Pirovano pot. cois Brix. concessit etc. immunitionem Ioanni et Teutaldo fratrib. filiis dne Saporite et Teutaldo Pagnono omnibus de Montegio et omnib. suis heredib. ut premunerationem magni et laudabilis servicii per eos facti et colati coi Brix. ad recuperandum arcem et locum de Montegio et reducendo in fortiam potestatis et cois Brix. Anno dni Mill. CCXLIX. Ind. VIII (c. 451).

Immunitates concesse infrascriptis hominibus qui venerunt de alienis terris habitare Brixie secundum formam statuti (c. 132). — De Cumis — de Plebe de Vallasina — de Mantua — de Mediolano — de Crema — de Verona (c. 133).

1280. Statutus de concessione facta Humiliatis de domo dni Alberici de Gambara. *Ibi* de consilio gen. dato tempore dni Cancarini pot. Brix. super facto Carzie vel pro tecto Carzie expediendo etc. a. MCCL (c. 277, 278).

Cavethe de Rudiano. — Quod potestas teneatur inquirere cavetas de Rudiano. Hec sunt cavethe de Rudiano invente et requisite tempore potestarie dni Pagani de Petra sancta — ibi de terzia parte honoris earum duarum cavetharum pro qua testes habet omnes infrascriptas pecias terre a mane parte burgi de Rudiano etc. a monte ecclesia de Rudiano.

Lafrancus etc. dicit se habere mediam cavetham Rudiani et honorem illius medie cavethe per quam dicit se habere omnes infrascriptas petias terre Prima etc. jacet in castello de Rudiano, item unam etc. in nemoribus de sca Maria etc. Lantelmus etc. dicit se habere quartam partem unius cavethe de Rudiano. Mazia clericus sce Marie de Rudiano. (Notanda sunt loca Gazoli, Burghetti etc. et nomina de Martinengis, de Cataneis etc.) (c. 280).

Dnus Ribaldus qui dicitur Comes de Logrado (c. 282).

Sacramento astricto designare id totum quod habet et tenet a comune Brix. vel pro eo in toto loco etc. Rudiani pro cavetis illius loci (c. 181). Busco s. Martini (c. 282, 287) media cavetha et octava pars cujusdam ulterius cavethe ibi tres cavethe de honoribus Rudiani (L. P. c. 287).

1251, 9 madii. In civit. Pergami etc. tregua et pax inter homines Com. Brix. et Pergomenses (c. 520). — Hec est forma infrascripte pacis (c. 520). — Acta pro pace suprascripta (c. 521). — Consules vicinie et burgarum civit. Pergami (c. 522). Documenti che verranno pubblicati più innanzi.

Nomina de Consilio Civit. Pergami q. predictum sacramentum fecerunt (sono CCXXXX consiglieri qui nominati, ed è assai bello documento pel comune di Bergamo) (c. 340).

— Acta sunt hec die dom. exeunte madio in civit. pergami in publ. et gen. consilio in pallatio cois Pergam. a. MCCLI (c. 325).

1251. Inquisitio terre castri de Brixia. — In primis concorditer dicunt quod occupatum est de terra castri apud eccl. omnium Sanctorum (c. 325). — (Loca) s. Petrum in oliveto — clausum eccl. s. Stefani de Castro — clausum eccl. s. Martini de Castro (c. 326).

1251. Collegium Iudicum. Sententia pro terra castri occupata — a parte muri planelli inferioris castri brix. intus voltas turricellarum que sunt in dicto planello.

1251. Termini positi in castro et circumstantiis castri cois Brix. (c. 227).

Unum terminum prope olivam que est apud viam rocche castri — alterum apud unum olivetum (c. 228).

## Immunità di Rudiano.

1281. In X nomine, Nos etc. electi per dnum Landulphum Crivellum pot. com. Brix. etc. Laudamus pronunciamus sentenciamus et probamus concorditer immunitatem et libertatem et pacta factarum consentientes castrum et homines de Rudiano esse liberum et liberos nec gravari debere ultra id quod gravetur civit. Brix. secundum quod legiptime probatum est per testes ipsos comune et homines franchitates habere veteres antiquoris temp. potestati dni Pagani de la Turre olim. pot. cois Brix. sub MCCXXXV. Ind. VIII dies ultimo exeunte decem.

etc. Lata et probata etc. die sabati XI intrante marcio MCCLI (L. P. c. 473).

1253, 14 aprilis. De dato facto pro coe brix. coi et hominib. de Flumicello de vithexeto propter aquam Melle tenendam sub ponte Melle sci Jacobi (c. 228).

Inquisitio possessionum cois Brix. occupatorum in civit. et suburbiis et clausis et Montedenno (c. 350).

1283. Contractus Bartolini de Gojono pubblicato dallo Scovolo nelle Provvisioni del Naviglio. Brescia, 1787, pag. 1.

1253, 29 julii. Die mercurii penultimo. In palatio minori novo etc. I consoli ed il podestà di Brescia decretano quod faciet opus et laborerium aque Clisis conducenti in Navilium, a latere meridici veteris Navilii usque ad murum insule mulini dni episcopi etc. (c. 573).

1283, 9 septem. Bartolinus de Gojonus. Instrum. pro construtione murorum et operibus ad Clisim pro Navilio (c. 374).

1233, 26 novem. Confessio Bartolini pro laborerio loco Rupte Navigii iuxta Gavardum et Gojonum (c. 374 tergo).

Questi documenti d'opere idrauliche del nostro comune, escluso lo stampato nello Scovolo, si daranno più innanzi.

1254. Instrum. de divisione territorii inter Brixienses et Mantuanos.

In Xpi nomine di veneris XIIII octub. In terreno Mosii juxta mottas ibi factas presentib. etc. habitatores Mosii comitatus Brixien. Ibi dnus Bonefacius q. dni Castellani de Bononia potestas Brix. dni comites Guizardus et Guido et comes Albertus, et comes Ioannes, et Ioannes de sco Gervasio, Azo de Capite pontis etc. ex una parte pro coi Brix. etc. et dnus Gruamons de Casanimicis de Bononia pot. cois Mantue, et dni comes Obizinus comes Fridericus ejus frater de Marcaria, Bonacursus de Saviolo et Amadeus Cremascus et Rufinus de Zanucallis etc. ex alia parte pro coi Mantue et ejus vice et nomine fuerunt concordes etc. quod confini terratorii utriusque comunis in castris Mosii, dugale quod est juxta clausa Bomartinorum, a mane parte illius clausi sicut ille dugalis vadit usque in Ollium recta linea, et sic misurato a ripa fosse motte versus mane per stratam levatam q. est confinis longe a dicta ripa

96 codice

fossati Motte LVI pertich. vel ibi circa. Item die sabbati sequenti in campo Senglariorum presentib. etc. fuere concordes potestates amborum civitatum etc. quod fossatum quod est inter terra comitis Ugi et fratrum de Mosio et campum Senglariorum est confinis utriusque, quod fossatum tendit usque in aqua Tartari, et campi similiter tendant usque ad ipsam aquam. Anno MCCLIIII etc. (L. P. c. 579).

4284, 22 decem. Congregatis intrascriptis sapientib. per dnum Azonem de Pirovano potest. Brix. etc. concordes fuere quod potestas eligat tres vel quatuor sapientes unus pro quarterio comuni cum quibus providere debeat super facto comunis et hominum de Pozolengo etc.

1254, 4 exeunte decem. etc. Congregato Cons. generali in Pallatio majori Com. Brix. campane sonito et voce preconum more solito propositum fuit per dictum d. Azonem potestatem, quod ipse potestas habuit quondam quantitatem sapientium etc. qui concordes fuerunt pro majori parte quod detur et concedatur . . . comuni et hominibus habit. in Puzolengo etc. immunitas et libertas talis qualem habent comune et homines sci Georgii, que concessio fiat potestati de Pozolengo in consilio generali per ipsum comuni et hominibus de Pozolengo presentib. et futuris, cum hac adiectione quod in terra Puzolengi vel ejus territorio nullo tempore in perpetuo possint vel debeant stare vel habitare vel possessiones aliquas habere dd. de Calcaria et dd. de Salis. Item quod Com. Brixie faciat datum et venditionem comuni de Pozolengo de co toto quod habent dd. de Calcaria et dd. de Salis in terra et territorio de Pozolengo pro illo pretio quo fuerit extimatum dictum potere per Com. Brix.

1254, 31 decem. Petrus Gallus Brixianus etc. de immunitate data coi et hominib. de Pozolengo (c. 580 tergo).

4284. Item die mercurii ultimo decem. in pallat. minori com. Brix. etc. d. Azo de Pirovano potest. Brix. nomine Comunis etc. dedit ... dno Lafrancus de Salis pot. Cois de Puzolengo Conrado de Castro novo etc. sindacis et procuratorib. com. et hominib. de Pozolengo etc. etc. Immunitatem et libertatem etc. Vedi più sopra, c. 581. (Pagine sequentes videntur lacerate: antica nota).

1284, 22 aprilis. Inquisitio possessionum Com. Brix. occupatorum in civit. et clausuris et Montedenno (e più innanzi) — Fossata brix. (ibi arbores incidantur) a mane parte Garzie a sero vie a Ponte Marmorio Pedem turris Avicorum — a Ponte Marmorio usque ad turrim de Gavardis.

1284, 22 aprilis. De emptione loca fratrum minorum facta pro coi brix. circa civit. Brix. prope burgum sci Nazarii. (*I-strumenti diversi*, carte 332).

1284, 13 julio. Solutiones facte de domibus et terraliis emptis et destructis occasione porte Pilarum sci Faustini majoris.

1284, 4 octob. etc. per duum Bonifacium q. dni Castellani pot. Brix etc. quod omnes arbores et ligna omnia et edificia que sunt super via in ripa Carze a ponte Marmorio usque ad domum de Oculis incidantur et removeantur. E poco appresso: solutiones facte comitibus Mosii pro terra et aliis casamentis Mosii. Si pagano al massaro di Brescia 60 lire imp. (c. 376).

Pagamenti del Comune per acquisti feudali.

1284. Enocho filio q. dni comitis de Belforto etc. pro pretio unius sue domus quam ipse solitus erat habere in castro Mosii super terralium etc. ipse dnus Enochus confessus et manifestus fuit lege vivere romana. (Si noti questa confessione del sec. XIII). Indi si pagano 172 lire imp. dno Rozerio comiti de Mosio qui fuit fil. comitis Arici pro solutione quarte parte turris et pallatiorum circumstantium dicte terre de qua quarta parte fecerat venditionem coi brix. pro instr. VII exeunte aprilis MCCLIV etc. precium cujus terræ est CCCCXL lib. imp. et precium pallatiorum est CCL lib. imp.

1284. Quadraginta et quatuor lib. imp. dno Ant. fil. q. comitis Walfredi de Bozolano etc. pro quarta parte precii pallatii sui casa-turris et unius domus terranee ibi prope in castro de Mosio etc. ann. MCCLIIII (c. 377).

Centum septuaginta et duas lib. imp. et dimid. dno Tajaferro de Asula et judice, et dno Antonio Quartano de Mosio et procur. dni comitis Narisii de Mosio etc. ann. MCCLIIII pro solutione quarte partis turris et pallatiorum circumstantium dicte turris etc. in castro Mosii (c. 377).

Centum septuaginta sex lib. imp. etc. dne Maysende q. comitis (sic) uxoris Pizii de Buzolo. A. MCCLVII tutrix filiorum suorum videlicet Bortolameus et Moroelli etc. nomine et vice dominorum Zoane, Armeplacis, Aloysio sororum filiorum q. comitis Pizii (c. 377).

1255. Liber inquisitionis et designationis de pothero cois brix. q. habet est in seduminibus Castri novi et burgi veteris in campanea et pertinenciis de Pontevico (c. 342).

1255. Item dicunt concorditer etc. qd com. brix. pertinet medietas pontatici pontis de Olio et medietas de Wois molendinorum et aque Olci et medietas de malgis bestiarum etc. et quod XII den. solvuntur de quolibet molendino scilicet dno epo et coi, et quod nunc sunt in Olio tamen XIII Voi molendinorum sive XIII molendina. Item dicunt quod coi brix. pertinet investitura illorum molendinorum etc. specialiter quod malge debent stare per totum marcium et aprilem.

Item dicunt quod bine molendinorum illorum de Rubecco sunt in aqua et super aqua et possessionib. dno epo et coi brix.

Item etc. quod coi brix. pertinet medietas honoris castri de Pontevico etc. scilicet de castro et suburbio (ivi si citano le porte del sobborgo) usque fossata (ibi strata brixiana c. 354).

1255, 6 martio. Immunitas monast. sci Vilii de Lugana Cod. Dipl. sec. XIII (c. 574 tergo).

In Kpi nomine. Die sabati sexto intr. martio Factum fuit consilium generale in pallatio majori Cois Brix. etc. in quo Consilio facta fuit quedam petitio Abbatis s. Vigilii de Lugana tenor cujus talis est. Cum multa maleficia et robarie fiunt omni tempore juxta monasterium s. Vigilii de Lugana et juxta ipsum monasterium transeunt quotidie rubatores cum predis etc. petit abbas etc. pro securitate illius contrate etc. concedantur viginti hominibus et corum heredibus volentibus venire ad habitandum juxta monasterium, immunitas et libertas de omnib. oneribus de cetero venientibus a civit. Brix. et sint de cetero sicut cives etc. quam defensionem vult facere idem abbas suis expensis, et petit idem abbas quod potestas faciat videri locum illum etc. etc. et hoc idem petit d. episco-

pus Brixiensis pro bono statu civit. Brix. etc. Placuit nemine contradicente quod predicta petitio etc. dni abbatis s. Vilii de Lugana firma esse debeat et compleri etc.

4288, X intr. madio etc. Ibi dominus Tisius de Capo sco Petro et dnus Albertus comes et dnus Aypercus de Macapessis de Padua pro se et milicia de Padua q. est Brixie et venit pro presenti discordia recepit ibi in presenti mutuo a dno Cavalcachano brix. epo potest. et rectore brix. dante et mutuante de denariis propriis monete nove brix. et vice cois brix. ducenti quinquaginta libras imp. monete nove brix. renunciante etc. Actum est hoc etc. anno dni MCCLVIII.

4258. In Xpi nomine die sabati XI int. madio. In caminata hab. pot. et cois brix. present. dno Henrico de Martinengo, dno Alberico de Gambara etc. ibi dnus Ottebellus judex cois de Ferraria p. se et milicia de Ferraria q. est Brixie et venit pro presente discordia Brixie, confessus et manifestus fuit etc. recepisse mutuo a dno Cavalcachano epo potestate et rectore cois brix. dante et numerante vice et nomine cois brix. et de ducis cois Brix. etc. tercentum XXX lib. imp. et VI sol. imp. et VIII imp. monete nove brix. ete. Actum est hoc anno etc. MCCLVIII. Ind. I (c. 394).

1268. Confederatio civitatis Brixie cum d. Karolo Sicilie rege. Si veggano le pubblicazioni del Rosa in fine all' opuscolo — la Franciacorta, ed il Соссиетті, note al Manfredi (Lib. P. c. 420).

1270, 29 Ian. Forma capitulorum constitutorum inter dnum regem Siciliæ et Brixienses. Hec sunt capitula tractata et ordinata interven. Patre dno H Dei gratia archiepisc. s. Severine etc. Rosa cit. — e la trad. da me falla nelle Storie, t. VI, pag. 197, 198, 199, 200 (Lib. Pot. c. 422).

1273, 17 aprile. In Xpi nomine amen. Anno etc. mill. CC septuages. tertio mense aprilis etc. In claustro scorum martirum Faustini et Iovite. Nos Iacobus Gautelmi etc. dni nostri Karoli regis Sicilie et dni Brixie in partibus lumbardorum vicarius generalis, et Bernardus de Albanis alias ejusdem dni Regis clericus etc. Considerante gratia recepta et servitia quod discretus vir Venturinus de Nuvolini cives et mercator brix. dno nostro regi predicto officialib. et nunciis suis in civitate Brixie

venientib. et morantibus licite devote ac liberaliter contulit et propter ejus fidem etc. enphiteusis nomine, et pro parte ejusdem dni regis damus concedimus et locamus eidem Venturino etc. investituram etc. in perpetuum in enphiteusi pecia una terre etc. montis de Costalunga.

1278. Altera investitio Venturino suprascripto concessa nomine regis in monte Denno a dno Nicolao de Bano clerico et Thesaurario regis. Dat. in civit. Brix. in domo dicti dni Thesaurarii (c. 419 tergo).

1280, 11 decem. Hec est forma sententie et concordie super decimis inter populum et clerum Regii (c. 382 tergo).

1282, 28 aprilis. Concordiam inter civitatem et clerum Brix. pro hereditate q. Barnabei mansionarii et clerici dicte eccl. Brixie (c. 390). — In Xpi nomine die sabati XXV mense aprilis in curia canonicor. brix. etc. Ibique dnus Obizo de Lomello et Paxinus de Tuscolano judices etc. sindaci etc. dnorum Comacii de Galucciis potest. et Alberti Confanoneriis de Placentia capitan. comuni et populi brix. (Segue la sentenza dei giudici: ivi si cita una casa cum solario etc. positum juxta pallatium sive murum broleti cois [brix. cui coher. domus sci Augustini, a mane strata, a monte domus in qua stant carcerati de pagadebitis, a meridie pallatium sive broletum).

1283. Liga et confederatio inter comunia Mediolani Brixie Cremone et Mutine et Placentie da pubblicarsi più innanzi (c. 587).

1284, 12 aprilis. In Xpi etc. Ibi dominos Bonaventura Sanzacolus etc. qui confessi fuere se lege romana vivere, pro XXXIIII lib. imp. bone monete brix. quas presens receperunt etc. mass. cois brix. etc. Actum est hoc anno Dni MCCLXXXIIII.

1284. Instrumenta pro domib. a com. brix. emptis p. pallatio communis Brix. (c. 398).

1284. Ficta etc. de fundo fossatorum civitatis Brix. etc. secundum provisionem factam p. tempore regiminis nob. viri dni Grascendonii de Lovesinis pot. Brix. currente Mill. CC. LXXXIIII (c. 406).

1284. Reformationes, Extimationes, Concordantias et cartam Sindacatus factum super feudis fossatum tempore nobilis militis Grascendonii de Lovesinis de Regio olim potestatis brix. In anno curr. MCCLXXXIIII (Lib. Poteris, c. 418).

(Vi si nomano le seguenti località): porta et pons Pedrioli — porta pilarum — porta albare vel ponticelli — via nova — porta et pons s. Iohanni sive Palate.

A dicto ponte sci Ioannis versus meridie usque ad scalas q. sunt versus Ospicium de capelariis sive bajanini de la palata, et a scalis predictis usque ad pontem Campi bassi.

A dicto ponte campi bassi usque ad pontem seu portam sce Agathes. — a porta sce Agathes usque ad Carziam etc. etc. inter portam de Torzanis et Carziam. — a ponte de Turzani usque ad portam novam per quam itur ad scum Alexandrum. — a porta nova usque ad portam Matulfi. — a porta Matulfi usque ad aquam versus domum Reguzj. — a domo dicti Reguzj usque ad portam Torlunge. — a porta Torlunge usque ad portam sci Andree. — a porta sci Andree de civit. usque ad terminos nostros.

Quod aqua que labitur p. suprascripta funda fossati cois debeat misurari et pro com Brixie in datis factis et faciendis ut remanere debeat in comuni (c. 417).

1285, 1 giugno. Investitura de una statione sita in contr. Porte civit. Brix. (c. 425).

1286, 19 febbr. In Xpi nomine etc. Gen. Cons. etc. Vir nobilis dnus Iohes de Lucino potestas cois Brix. etc.

(Si omettono più Istrumenti d'infeudazioni del comune di Brescia di quest'anno medesimo; c. 475 fino a c. 504).

Die lune XVI sept. in ecclesia sce Marie de Urceis presentib. Restauro de Lambardis Jud. Alberto de Lavellulongo ambaxatorib. cois Brix. etc. deputatis Ghesso de Ugonib. Brixiano Togato, et Brixiano de Turbulis cois brix. in qua convocatione consilio seu arengo erant due partes et plures hominum dicti burgi etc. nomina quorum inferius. Tenor vero infrascripte sidelitatis et promiss. et sacramentum quod et quam securunt infrascripti homines et quilibet ipsorum de Urceis etc. suprascipto dno Iacobo iudice recipiente vice et nomine cois brix. talis est videlicet. Promitto nomine dicti cois de Urceis etc. defendere et desensare castrum, sossatum, spoldum de Urceis ad

hutilitatem et honorem cois brix. etc. et spoponderunt predicto modo et nomine predicto etc. esse adjutores cois brix. contra homines et quamlibet universitatem q. dictum castrum dicte civit. tolere voluerint etc. (c. 506).

4286. D. Iacobus Tadinus de Mediol. iud. etc. pro com. brix. per instr. 49 febr. 4286 etc. investivit dnum presb. Oprandum etc. de Favalibus presbiter eccl. sci Urbani civit. brix. feudo in Costalunga (c. 509).

Si omettono parecchi Istrumenti di feudi concessi dal Comune al Tadino suddetto.

Hec est designatio terrarum et domorum burgi et terratori de Rudiano facta prudenti viro dno Iacopo Tadino etc. (c. 514 a c. 536). — Nota In porta brixiana que est a parte dicti burgi.

4286. In nom. Dni. Hec sunt locationes facte per prud. virum dnum Iacobum Rudonum civitatis Mediolani judicem Brix. etc. anno Dni MCCLXXXVI etc. de terris recuperatis per predictum dnum Iacobum etc. occupatis per diversos dominos iurisdict. Brix. (c. 474).

1296. Hec est inquisitio etc. sub anno MCCLXXXXVI de cavethis et juribus cavetharum et de honoribus dictarum cavetharum de Rudiano facta pro coe brix. in dicti cavethis etc. Lungo processo con deposizioni di testimoni, ventilato per la comp. e ricognizione delle Cavete comunali (c. 426).

Interrog. cujusmodi facta fuerunt inter com. Brix. et illos de cavethis seu illos quibus date fuerunt cavethe etc. Resp. quod audivit a patre suo et ab illis de domo sua q. ipsi qui habebant et habere debebant cavethas debebant facere cum familiis suis in Rudiano, et tenere equos ab armis, videlicet quilibet unum, et comune brix. debebat tenere pontem sub Olio et IIII turres sup. portis burghi, et quod coe brix. dedit q. habebant cavethas, malgas sue utilitatem malgarum, et de hoc die est publica vox et fama in terra de Rudiano, et jam vidit eos ibi stare cum equis et armis, et comune cogebat eos facere ibi qui testis dicit se recordari de LXX annis (c. 454).

Item dicit etc. . . . semper audivit esse XXXVI cavethe, et quelibet cavetha habet unum sedimen in burgo et unum in

castro, et debebat quilibet stare in Rudiano et tenere singulum bonum equum ab armis, et hec omnia dixit quia pater ejus dicebat ei q. fuit ad compreciandum dictas cavethas (Liber Poteris, c. 455 tergo).

Interrog. cujusmodi pacta fuerunt inter coe Brix. et illos de Cavethis de Rudiano R. q. audivit a patre suo et veterib. de Rudiano q. illi qui habebant cavethas erant XXXVI et quilibet habebat XXXVI pecias terre et unum sedimen in castrum et aliud in Burgo et debebant stare continue in terratorio de Rudiano et tenere singulum bonum equum ab armis, et coe Brix. similiter dedit malgas seu honorem et profictum malgarum et debebat facere pontem super Olio et turres super portis, et mercatum in Rudiano etc. (c. 458 tergo).

Comitem de Logrado (c. 436).

Int. R. q. audivit dicere q. coe brix. debebat tenere duas turres in castro Rudiani (c. 438).

Int. etc. R. q. com. Brix. debebat tenere III turres super portas castri etc. (c. 440). — Stratam Brixiam (c. 447).

Patronus de Rudiano etc. Int. R. q. bene audivit dici q. illi de cavethis debebant stare de continuo cum familia sua in terra de Rudiano, et quod antecessores sui . . . . testes dicebant ei etc. q. cavethe de Rudiano date fuerunt pro coe brix. XXXVI militib. qui stare debebant continue in terra de Rudiano cum familia sua (c. 464).

It. dicit q. audivit dici a quodam suo socio q. multum erat senex et erat LXX annor. q. coe brix. dedit totum Rudianum XXXVI militibus qui nominabantur cavethe qui debebant tenere unum equum pro quolibet, et coe brix. debebat tenere IIII turres in castro de Rudiano et pontem super Olio, et conservare comune de Rudiano sicut civit. Brix. seu quarter. brix. et esset sicut francum ut quadra sci Iohannis (c. 464 tergo).

Drus Baldus de Martinengo etc. dixit q. audivit dicere q. quilibet de cavethis et quilibet cavetha debebat tenere unum equum ab armis usque ad XXX annos et in capite XXX annos. debeant esse allodium et de his dicit se vidisse testes perpetuatos etc. (c. 465).

Item d. Baldus de Martinengo etc. R. quod audivit dicit q. fuerunt XXXVI milites quibus dati fuerunt cavethe videlicet XXXVI cavethe et date fuerunt cuilibet XXXVI plod. terre. Interr. si tota curia de Rudiano fecit de cavethis Resp. sic, exceptam emptionem factam a monasterio de Argen. q. emptio constitit in C lib. med. veter. et dicit quod curia de Collis non est de cavethis nec de territorio Rudiani.

Interr. de terris s. Mariæ de Rudiano (c. 468).

Interr. etc. R. q. nunc non habet nec tenuit aliquid pro cavethis jam a XXX annos et plus, et antea tempus guere cremonen. et bergam. ipse testis tenebat unum equum etc. — (1bi de terra sci Firmi — via sci Firmi etc. (c. 471).

Fine del Liber Poteris.

## CCLXVIII.

( Anno 752 - 1200 )

## Le badesse di s. Giulia.

Dal 754 al 966 ne ho pubblicata ed illustrata la serie nelle Antichità Cristiane di Brescia, parte I. La seguito qui secondo l'elenco documentato dell'Astezati.

Astezati 1.

| 760 | Ansilperga figlia di De-  | 1014 Rolinda I             |
|-----|---------------------------|----------------------------|
|     | siderio nob. bresciano e  | 1040 Otta II               |
|     | re dei Longobardi         | 1058 Alda I                |
| 781 | Radoara                   | 1060 Otta III, 6 maggio    |
| 822 | Eremberga                 | 1060 Ermingarda II, 16 mag |
| 837 | Amalberga                 | 1063 Alda II               |
| 862 | Gisla di Lodovico II      | 1081 Ermengarda III        |
| 879 | Ermingarda                | 1129 Richelda I            |
| 915 | Berta I, figlia di Beren- | 1129 Grazia                |
|     | gario re                  | 1133 Costantina            |
| 960 | Otta I, detta nei docu-   | 1143 Richelda II           |
|     | menti di stirpe regia     | 1178 Cecilia               |
| 966 | Berta II                  | 4482 Grazia II             |

1. P. ASTEZATI Gian Andrea. Indice Alfabetico, Istorico, Cronologico ecc. dell' Archivio del monastero di s. Salvatore e s. Giulia di Brescia. Cod. Quir. autogr. in foglio di 1812 pagine. - p. 123 e seg.

#### DIPLOMATICO

| 1187 | Richelda III            | 1243 Tuttben (Tuttabene)  | Ι,  |
|------|-------------------------|---------------------------|-----|
| 1190 | Grazia III              | dei Confanonieri          |     |
| 1193 | Elena I                 | 1261 Armelina I, dei Conf | fa= |
| 1203 | Belintenda              | nonieri                   |     |
| 1219 | Mabilia I, dei Confano- | 1297 Stefania de Rivola   |     |
|      | nieri                   | 1300 Rambazia de Muro     |     |

Abbiamo veduto come queste badesse lo fossero ad un tempo del monastero di Onorio e dei ss. mm. Cosma e Damiano.

## CCLXIX.

( An. 841 - 1222 )

## I primi dieci abbati di s. Faustino Maggiore.

4487 Toannes

Zamboni 1.

| OTA MORIGATION | 1101 Iddines              |
|----------------|---------------------------|
| Maginardus     | 1210 Redulfus             |
| Haimo          | 1222 Laurentius de Salis. |
| Baldricus      | 1247 Wilelmus             |
| 1106 Gandulfus | 1272 Lafrancus            |
| 1123 Olricus   | 1297 Albertus             |
| 1132 Albertus  | 4340 Iovita               |
|                |                           |

## CCLXX.

( An. 1010 - 1110 )

# Abbati di s. Eufemia.

Inedito 2.

| Domnus                  | Landulfus eps |  |
|-------------------------|---------------|--|
| Domnus                  | Iohs abbs     |  |
| Domnus Giselbertus abbs |               |  |
| Domnus                  | Atto abbs     |  |

844 Leutgarius

1. Zamboni. Miscellanee desunte dalle Schede del Luchi. - Codice 131 della mia Raccolta, p. 209. - Il BRUNATI, Vita dei Ss. Bresciani, II ediz. t. I, pag. 209, non assentirebbe per altro all'ordine Zamboniano dei primi abbati, e non senza ragione.

2. FAITA, Annales Monast. S. Euphemiæ (Ms presso l' Ospitale Domnus Petrus abbs Domnus Ambrosius abbs Domnus Reginzo abbs Petrus Monacus etc.

Maggiore - e nel mio Cod. Dipl. sec. XII - pag. 201, n. 131), il quale ci lasciò questa nota: Ego d. Petrus de Faytis de Brixia priori s. Faustini et Iovitæ suprascriptam seriem etc. Landulphi Epi fundatoris dicti monasterii s. Eufemiæ abbatum et monachum ... ab anno 1010 ad an. 1110 circiter etc. fideliter transcripsi, 1753.

#### CCLXXI.

(An. 1080 al 1308)

## Seguito dei vescovi di Brescia.

Veggasi la serie precedente nel Cod. Dipl. parte II, t. IV delle Storie, pag. 106. Qui ci atteniamo al Gradenigo (Brixia Sacra).

| 1080-1084          | Cono               | 4193-1212 Ioannes III         |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| <del> 1</del> 096? | Ioannes I          | 1215 —— Albertus              |
| 1097-1098?         | Ubertus            | 1229-1244 Gualla              |
| 1098-1116?         | Armannus           | 1244-1253 Azo da Torbiato     |
| 1116-1133          | Villanus           | 1253-1263 Cavalcanus de Salis |
| 4135-4183          | Mayfredus          | 1263-1264 Ubertus Fontana     |
| 1153-1173          | Raymundus          | 1264-1278 Martinus Arman-     |
| 4173-1195          | Ioannes II de Flu- | nus                           |
|                    | micello            | 1275-1308 Bernardus Madius.   |

Daremo più innanzi il complemento della serie dei consoli, e tutta intera quella dei podestà.

## CCLXXII.

(An. 1125)

## Arnaldo Giudice da Brescia.

Ronchetti 1.

Nominato dal Ronchetti nelle Storie Bergamasche, t. III, pag. 40, come intervenuto ad un atto ivi citato, esistente nell'Archivio Capitolare.

## CCLXXIII.

(An. 1133)

# S. Brigida.

Già parrocchia del secolo XII nella contrada della Torre dei Camignoni. V'hanno documenti dal 1133 al 1343.

In una carta del 1161 di s. Brigida si nomina la *Stratellam Regalem* presso Verziano, ed in altra del 1140 la *Furca Cani* (tutto ciò dalle Schede Zamboniane <sup>2</sup>): dunque non *Furca decani* come suppone il Brunati.

1. RONCHETTI, Mem. della Chiesa di Bergamo. - t. III, pag. 40.

2. Zamboni, Miscell. - Cod. Dipl.

131, sec. XII della mia Raccolta - ed ivi Schede del Luchi in fine.

## CCLXXIV.

(An. 1148)

## Le proprietà della Cattedrale di Brescia.

Gradonico 1.

Bolla di Eugenio III. Noi le vedemmo nel 1175 riconfermate da papa Alessandro, del quale abbiam dato il privilegio.

## CCLXXV.

(An. 1160)

## Lettera di papa Alessandro al vesc. di Brescia.

Raderico 2.

Relativa al sinodo di Pavia, di cui veggasi il Raderico.

## CCLXXVI.

( An. 1199 - 15 luglio )

# Giuramento di lega fra le città di Bergamo e di Cremona.

Inedito 3.

In Christi nomine. Anno Domini Millesimo centesimo nonagesimo nono. Die quintodecimo mensis Iulii qui fuit quintus decimus dies exeunte ipso mense. Indictione secunda. Tale est hoc juramentum renovande et confirmande Societatis inter Cremonenses et Pergamenses.

Ego juro ad Sancta Dei Evangelia quod ego adtendam et observabo capitula et tenores et conventiones Societatis inite vel facte inter Cremonenses et Pergamenses. Eo excepto quod continebatur de fidelitate Domini Henrici Imperatoris. Sicut in omnibus et per omnia continetur in primo et antiquiori Instrumento Societatis facte inter prescriptos Cremonenses et Pergamenses. Et eo excepto quod Cremonenses non habeant spacium faciendi guerram supra Mediolanenses vel supra Brixienses de hac præsenti guerra quam Mediolanenses et Brixienses inceperunt supra Pergamenses nisi (sic) inter cos statutum est. Secundum quod continetur in Instrumento a Iohanne Val-

<sup>1.</sup> Gradonicus, Brixia Sacra, p. 205. lib. III. R. I. Scriptor. t. VI. 2. Radericus, De Reb. Gest. Frid. I. 3. Arch. Secr. Grem. - A, 77.

cosii notario confecto die sextodecimo intrante mense julii de induciis datis ipsis Cremonensibus si debet esse firmum et ratum quicquid in eo Instrumento continetur. Et hec omnia adtendam bona fide et sine fraude nisi remanserit parabola potestatis vel consulum omnium vel majoris partis que pro tempore fuerit vel fuerint et Credentie collecte ad campanas et per precones totius vel majoris partis scilicet Cremonensis sit in parabola potestatis vel consulum et Credentie Pergami et Pergamensis in parabola potestatis vel consulum et Credentie Cremone predicto modo. Prescriptum vero juramentum juraverunt predicto die Manfredus de Lalio et presbiter Bedischi. Beltramus et Albertus de Rivola. Giselbertus 'de Monticello. Federicus Colioni. Guala de Petringo. et Barianus de Manervio consules majores comuni Pergami. et de Cremona Bravus de Avostis, et Busus de Ghiroldis imbaxatores Cremone, qui duo juraverunt dandi operam bona fide ut potestas Cremone et cremonenses similiter jurent. Et insuper illud juramentum juraverunt homines Credentie Pergami ibi ad campanas convocate.

Actum in Credentia Pergami. in palacio comunis Pergami. Interfuerunt ibi testes Iohannes de Petringo. Alexander de Lalio. Albarinus et Girardus de Cereto ambo notarii et plures Carte uno tenore fieri rogate sunt.

Ego Iohannes Valcosii sacri palatii notarius interfui et rogatus scripsi.

## CCLXXVII.

(An. 1200 - 2 agosto)

# Atti della società fra Mantova e Cremona per la guerra con Brescia ed altre città.

Inedito 1.

In nomine domini, amen. Hoc est sacramentum et Breve Concordie et Societatis factum inter Cremonenses et Mantuanos, presentibus, testibus infrascriptis.

1. Archiv. Secr. Crem. A, n. 100, 101, 104. - CAMPI al 1200,

Storie di Cremona, che reca una parte di questi atti.

Ego juro ad sancta Dei Evangelia quod bona fide guardabo et salvabo homines Cremone et episcopatus Cremone et qui per Cremonam distringuuntur in avere et personis. in mea civitate et episcopatu et districtu et aqua. Nec in sua terra vel aqua vel aliena. nec in aliena eos studiose offendam. Et de guerra quam comune Cremone habet vel habiturum est cum Placentia et Brixia et Mediolano et Crema vel Ferraria vel Verona adjuvabo Cremonam meis expensis et meis perditis secundum hoc quod determinatum fuerit infra. Et de predictis guerris non faciam pacem nec treguam nec guerram recredutam absque parabola data a comuni Cremone in Credentia sonata per campanam aut in concione et hoc sine fraude. Et hoc attendam sive predicte civitates vel aliqua illarum moverint guerram adversus Cremonenses, sive Cremonenses contra predictas civitates. Et hoc attendam quotiescumque petitum fuerit per rectorem Cremone scilicet potestatem vel consules comunis vel Iusticie secundum eorum voluntatem et meam possibilitatem sine fraude. Et bona fide operam dabo ut Cremonenses habeant gratiam Serenissimi Philippi Regis. et hoc acto quod pro hoc sacramento Mantuani non sint districti contra Reginos et Ravenates. Et omni anno debent jurare Rectores utriusque civitatis hanc Concordiam et societatem firmam tenere et observare, et hanc Societatem et Concordiam tenebo usque ad viginti quinque annos. et singulis decem annis debeat renovari si requisitum fuerit per rectores. Et si aliquid additum vel diminutum fuerit vel mutatum in concordia Rectorum suprascriptarum civitatum habita cum consilio vel Credentia comunis civitatis, ita tenear observare. Et hoc totum debeam observare, salvo honore et fidelitate Imperatoris seu Imperii et Regis.

Actum est hoc in episcopatu Mantue. juxta Sanctum Venerum. Anno Dominice Incarnationis Millesimo ducentesimo. Indictione tercia. Die mercurii secundo intrante Augusto.

Ibi fuerunt Albertus de Pomponesco. Azo de Ursonibus. Ubaldus de Campetello. Anzelerius de Azanello. et Offiedus ejus frater. Paganus de Micaris. Philippus de Santo Georgio. Lanfrancus Biaqua. Henricus de Severio. Barozio de Burgo. et Rodulfus de Iohannisbonis rogati testes.

Ego Petrus sacri palatii notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

In nomine Domini. Amen. Hoc est Sacramentum et Breve Concordie et Societatis factum inter Mantuanos et Cremonenses, presentibus testibus infrascriptis.

Ego juro ad'sancta Dei Evangelia quod bona fide guardabo et salvabo homines Mantue et episcopatus Mantue, et qui per Mantuam distringuntur in avere et personis in mea civitate et episcopatu et districtu et aqua. Nec in sua terra vel aqua vel aliena. nec in aliena eos studiose offendam. Et de guerra quam comune Mantue babet vel habiturum est cum Verona et Ferraria vel Brixia et Mediolano. Crema. Placentia. adjuvabo Mantuanos meis expensis et meis perditis. secundum hoc quod determinatum fuerit infra. et de predictis guerris non faciam pacem nec treguam. nec guerram recredutam absque parabola data a comuni Mantue in Credentia sonata per campanam. aut in concione. et hoc sine fraude. Et hoc attendam sive predicte civitates vel aliqua illarum moverint guerram adversus Mantuanos sive Mantuani contra predictas civitates. Et hoc attendam quotiescumque petitum fuerit per Rectores Mantue, scilicet potestatem vel consules comunis vel justicie. secundum voluntatem et meam possibilitatem sine fraude. Et bona fide operam dabo ut Mantuani habeant graciam serenissimi Philippi Regis. Et hoc acto quod pro hoc sacramento Cremonenses non sint districti contra Parmenses et Reginos et Mutinenses. nisi in his qui modo possident Mantuani vel quasi possident. in quibus tenear adjuvare Mantuanos contra omnem civitatem et gentem, et omni anno debent jurare Rectores utriusque civitatis hanc concordiam et societatem firmam tenere et observare. Et hanc Societatem et Concordiam tenebo usque ad vigintiquinque annos, et singulis deceam annis debeam renovare si requisitum fuerit per Rectores. Et si aliquid additum vel diminutum fuerit vel mutatum in concordia Rectorum suprasciptarum civitatum, habita cum Consilio vel Credentia comunis civitatis, ita tenear observare.

Et hoc totum debeam observare. Salvo honore et sidelitate Imperatoris seu Imperii et Regis. Actum est hoc in episcopatu Mantue. juxta Sanctum Venerum. Anno Dominice Incarnationis Millesimo ducentesimo. Indictione tertia. die mercurii secundo intrante augusto. Ibi fuerunt Albertus de Pompenesco. Azo de Ursonibus. Ubaldus de Campetello. Anzelerius de Azanello. Paganus de Micaris. Philippus de sancto Georgio. Lanfrancus Biaque. Enricus de Seurio. Barozius de Burgo. et Rodulfus de Iohannis Bonis, rogati testes.

Ego Petrus sacri palatii notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

Eodem die et anno et indictione et loco suprascripto. et predictis testibus. præsentibus iisdem ambaxatoribus. Nec non et aliorum multorum testium presentia. Dominus Iohannes de Rivalta et dominus Raimundus de Campetello Arcarius comunis Mantue. et Mantuanus de Azone, Ilde prepositus becariorum. et dominus Albertus de Dexenzano consul negoziatorum. et dominus Zonta de Oldovrandis, et Albertinus de Bursario prepositus piscatorum, et dominus Vicecomes judex, et dominus Bonacosa de Riva, et Boxelinus de Grosolanis, et dominus Ventura judex. et dominus advocatus de Mantua. et Manfredinus prepositus caligariorum. et dominus Maroldus de Artoldo et Rubaldus de Campetello, et Anzelerius Roffredus de Azanello. et Bernardus de Malservitio. et Petrus de Grogonzola notarius comunis Mantue, et omnes una juraverunt ad sancta Dei Evangelia suprascripto modo attendere et observare per se ut in Brevi Concordie facte inter Cremonenses et Mantuanos in odierna die juxta prefatum locum sancti Veneri continetur. et super ipso Brevi. et quod bona fide et sine fraude dabunt operam ut comune sue civitatis Mantue et omnes homines ipsius civitatis a septuaginta annis infra et a quindecim supra faciant hoc sacramentum usque ad annum novum proximum venientem de ipsa concordia manutenenda, et suprascripto modo debeaut attendere et observare.

Ego Petrus sacri palatii notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## CCLXXVIII.

An. 1206 - 6 ottobre )

# La lega di Cremona, Bergamo, Brescia e Parma.

Inedito 1.

Rinvenutosi per la diligenza del bravo cremonese Ippolito Cereda in un Codice pergam. di documenti municipali un altro esemplare completo dell'atto che noi non abbiam potuto recare intero al n. CCXXX, pag. 34 del tomo antecedente, pubblichiamo or qui la parte inedita col brano consecutivo incompleto nell'edizione che per noi fu data, compiendosi per questo modo un atto importantissimo relativo alle Società dei Municipi lombardi che il Muratori, il Du-Mond, il Lunig non hanno completamente investigate.

Anno dominice Incarnationis Millesimo ducentesimo sexto. Indictione decima. die sabbati sexto intrante octobre. In pallatio comunis Brixie in credentia ipsius civitatis sonata et colecta ad campanam. Presentia domini Iacopi de Bernardo potestatis Cremone. et qui recepit omnia infrascripta pro comuni Cremone. et nomine et vice comunis Cremone. nec non et presentia domini Oldefredi de Ardengis. et domini Oddonis de Comite. et domini Guberti de Multisdenariis. et domini Oddonis de Medolato. et domini Nigri Mariani. et domini Omneboni de Orsolario. et domini Lanfranci Olduini. et domini Pagani de Burgo. et domini Lodohisi Biacque. et domini Frogerii Botacii ambaxatorum comunis Cremone. Et presentia Arienti de Bononia. et Bondinarii de Mantua.

Hoc est sacramentum Societatis quod fecerunt Brixienses et comune Brixie Cremonensibus et comune Cremone. Ego juro ad sancta Dei Evangelia. quod bona fide et sine fraude veniam et adjuvabo Cremonenses et eorum comune quotiescumque petitum fuerit per Rectores Cremone aut per eorum nuntium vel per suas litteras sigillatas cum militibus et peditibus et arcatoribus et balesteriis. et cum tota fortia civitatis et episcopatus et districtus Brixie recuperare manutenere defendere habere et tenere quiete omnes terras et loca que sunt citra Aduam. quas Cremonenses habuerunt vel tenuerunt aliquo tempore, et que tenentur vel imbrigantur aliquo modo ab

<sup>1.</sup> Arch. Secr. del Com. di Cremona - Cod. pergam. A, n. 73.

aliqua persona loco vel locis civitate vel civibus Cremonensibus vel comuni corum. Et specialiter Rivoltam siccam. Caxeratum, Caravazium, Arzagum, Brugnanum, Vidalengum, Maxanum, Camixanum, Morengum, Fornovum, Barrianum, Mozanegam. Mixanum. Agnatellum. Pallatinum. Calvenzanum. Vailatum. et Cremam et totam Insulam Fulcherii. et omnes alias que citra Aduam sunt nominate cum omnibus suis personis et omni onere et omnibus jurisdictionibus. Et bcc contra omnem gentem et omnem personam et omnem civitatem et locum meis propriis expensis et perditis. Et moram ibi faciam donce fuerit voluntas Rectorum Cremone qui sunt vel pro tempore crunt ipsis Cremonensibus ibi morantibus. Ego bona side vetabo per totam meam virtutem stratam succursum et mercatum omnibus inimicis Cremone personis seu locis vel terris. de quibus nuntiatum fuerit a rectoribus Cremone vel corum nuntio vel suis litteris sigillatis rectori vel rectoribus Brixie neque per meam virtutem et districtum permittam ire vel transire in corum offensionem aliquam personam, nec fraude evitabo q. predicia omnia et quodlibet corum requirantur et requiri possint. Et si Brixienses in aliquo conflictu vel prelio vel alibi caperent aliquem vel aliquos de inimicis Cremone, Ego illum vel illos dabo omnes Comuni et potestati et rectoribus Cremone qui nunc sunt vel pro tempore erunt ad corum voluntatem infra octo dies ex quo petitum fuerit per rectores Cremone vel per corum nuntios vel suis litteris sigillatis. Salvo cambio sine fraude pro eis qui essent capti de meis. Et hec omnia atiendam et observabo usque ad nonum diem intrante decembre proximo et ab illo die usque ad decem et novem annos completos, hoc acto quod omni anno et tempore potestas seu Consules comunis Brixie qui nunc sunt vel pro tempore erunt debent jurare hec omnia et facere jurare Consules vel potestates comunis Brixie qui pro tempore erunt ante corum exitum hec omnia attendere et observare, et singulis quinquienniis hec sacramenta debent renovari et fieri. et hoc infra unum mensem ex quo requisitum fuerit per rectores Cremone vel eorum nuntium. Et in constituto comunis civitatis Brixie ponent hec omnia debere observari fieri et jurari ab omnibus hominibus civitatis

et districtus Brixie a quindecim annis supra et a septuaginta annis infra. nec de ipso constituto debeant aliquo tempore infra predictum tempus. Et lice omnia observabo salvis sacramentis concordie Pergamensium. Papiensium. et Parmensium. et salvis sacramentis factis comitibus Curtisnove de facto Curtisnove. Et hec sacramenta salventur eo intellectu. quod quando Cremonenses ut dictum est peterent Brixiensibus ut pro predictis terris recuperandis et manutenendis irent adversus servitium gd non debeant obesse huic concordie et sacramento, si Pergamenses aut Papienses aut Parmenses aut comites Curtisnove ea vice dicerent quod Brixienses non irent ad servitium Cremonensium, vel quod vellent eos ad aliam partem ducere pro suo servitio faciendo, hoc acto si Papienses et Pergamenses steterint ad societatem Cremone et Brixie et amore (sic) quod sint expecta et salvata corum sacramenta ut supra. Alioquin non sint excepta. Et si aliquid fuerit additum vel minutum seu mutatum in concordia rectorum et consiliorum sonatorum ad campanam Cremone scilicet et Brixie illud attendam et observabo, nec aliter aliquid addi vel minui vel mutari possit absque comuni consilio ipsarum civitatum ad campanam sonato.

Ibique dominus Albertus etc. come a pag. 35, lin. 28, t. VII delle Storie.

## CCLXXIX.

(An. 1208 - 5 Giugno)

# Lega fra gli Estensi, Ferrara e Cremona.

Muratori 1.

Anno ab Incarnatione Domini nostri Iesu Christi Millesimo ducentesimo octavo. Indictione undecima. die quinto intrante junio. In civitate Mantue, etc. come nell'edizione muratoriana.

Et si acciderit quod Mediolanenses pro comuni vel diviso per se vel cum alio venirent in episcopatu seu districtu Brixie cum exercitu quod dicti Ferrarienses et Marchio teneantur sucurrere milites Brixie qui facient dictum sacramentum. Et si quid

1. MURATORI, Antichità Estensi ed Italiane, parte I, pag. 387. - Esiste l'autografo nell'Archivio Secreto di Cremona, Codice A, n. 86. Benchè già ricordato al n. CCXLV, pag. 47, crediamo ben fatto riportare il frammento relativo al nostro Comune, additum vel mutatum vel diminutum fuerit a rectoribus dictarum civitatum qui pro tempore fuerint et a Marchione in concordia voluntate et consilio ipsarum civitatum pulsato ad eampanam de addito teneantur. de diminuto sint absoluti. Ibique dictus Marchio potestas Ferrarie juravit ad sancta Dei Evangelia pro communi Ferrarie attendere et observare ut in dicta carta continetur et quod faciet omnes homines Ferrarie jurare ita attendere et observare ut dictum est.

Actum fuit hoc eoram domino Asavito Sancti Nazarii potestate Cremone et domino Ysaceo de Dovaria et domino Guberto Multidenarii. et domino Poncio Pizeno et domino Poncio Amato et comite Narixio et comite Bonifacio Sancti Martini et Goperto de Forlio et domino Iohannebono de Surdo. et domino Iohanne Frixono testibus rogatis. — Ego Oldefredus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

# CCLXXX.

(An. 1208 - 5 giugno)

# Lega delle città di Cremona e di Verona cogli Este e coi S. Bonifaci.

Inedito 1.

Anno ab incarn. D. N. Iesu Cristi MCCVIII, Ind. XI, die V intrante Iunio. In eivitate Mantue. Concordium et Societas factum et facta inter Cremonenses et Veronenses et marchionem Azonem de Hest et eomitem Bonifacium cum illis de sua parte Verone et eomune Verone tale est. Videlicet quod dicti Veronenses et marchio Azo de Hest et comes Bonifacius cum illis de sua parte Verone et eomune Verone debent guardare et salvare atque defendere et manutenere per totam eorum terram et aquam in eorum episcopatu et districtu. in eundo stando et redeundo omnes homines Cremone et episcopatus seu districtus ejus in avere et personis et rebus. Et quod debent ipsos Cremonenses adjuvare et manutenere et defendere et recuperare totam eorum terram et districtum seu episcopatum et totam illam terram quam tenent et habent eontra

 Archivio Secreto del comune di Cremona, Cod. perg. A, n. 87, i cui documenti per sapiente risoluzione del Municipio vannosi trascrivendo a illustrazione della storia italiana. Il difficile incarico è affidato al peritissimo sig. Cereta. 116 \_ CODICE

omnem gentem et personam seu personas et omnem civitatem et civitates et locum et loeos et specialiter Cremam et totam Insulam Fulcherii. et omnes terras que sunt citra Aduam quas Cremonenses habuerunt vel tenuerunt aliquo tempore et que tenentur et inbrigantur aliquo modo ab aliqua persona loco vel locis civitate vel civitatibus Cremon, vel communi corum. Nec dictos Cremonenses per se vel per alium in corum terra vel aqua offendent in avere vel in personis. Et semel omni anno ibunt in servitio communis Cremone cum carozolo et cum omnibus suis militibus et peditibus civitatis et episcopatus et cum tota corum fortia, et bis in anno cum omnibus militibus et archatoribus civitatis et episcopatus stando in corum servitio omnibus suis expensis et perditis per quindecim dies postquam juncti fuerint ad exercitum Cremon, nec' interim recedent absque parabola rectoris vel rectorum Cremone qui pro tempore fuerint data in Credentia communiter coadhunata vel in concione sine fraude, et transactis dictis quindecim diebus si Cremonenses voluerint expensas et dampna et perditas reficere Veronen. quod teneantur Veronenses stare per alios quindecim dies nec interim recedent absque parabola data ut dictum est. Et hoc facient et attendent quoties eis petitum fuerit per rectorem vel rectores Cremone vel per consules justitie vel per litteras sigillo communis Cremone sigillatas. Nec fraude evitabunt Veronenses et marchio et comes et sua pars quando eis peti possit et post petitionem vel amonitionem eis factam movebunt infra quindecim dies cum carozolo et cum militibus et peditibus civitatis et episcopatus et cum militibus et archatoribus tamen infra decem dies et postquam venerint citius quam poterint ad exercitum Cremon, ibunt, et omnibus inimicis Cremone vetabunt stratam succursum et omnem negotiationem per corum terram et districtum quibus Cremon. voluerint postquam a Cremonensibus denunciatum fuerit videlicet a communi Cremone per ejus nuncium vel litteras infra octo dies. Nec ire amplius permittent absque eorum parabola. Item si predicti cum fuerint in servitio Cremone caperent aliquem vel aliquos de inimicis Cremone, omnes dabunt et designabunt communi Cremone infra octo dies postquam capti

fuerint salvo cambio si de suis fuerint capti. Et hec omnia attendent et observabunt bona side et sine fraude usque ad annum novum et ab anno novo usque ad viginti quinque annos completos, hoc acto quod omni anno potestas vel consul predicte civitatis debeat jurare hec omnia predicta attendere et observare et in statuto dicte civitatis Verone debeat poni et quod facient jurare potestates et consules qui pro tempore erunt, ita attendere et observare ante corum exitum. et omnes de corum civitate Verone et districtu a quindecim annis supra et a septuaginta infra facient jurare omnia predicta attendere et observare ad terminum inter potestates locatum, et singulis quinquenniis sacramenta debeant renovari infra unum mensem postquam a communi Cremone vel ab ejus nuncio nunciatum fuerit, et quod bona fide amplificabunt societatem dictam cum voluntate Cremone Eo salvo si Veronenses et marchio de Hest et comes Bonifacius cum illis de sua parte Veron, vellent facere concordium cum Monteclis et sua parte quod facere possint dum tamen jurent sacramentum predicte civitatis Cremone coram nuncio communis Cremone et aliter non possint cum eis concordare, et si accideret quod per concordiam Montecli vel sua pars ad discordiam cum communi Cremone venirent vel contra ipsum commune facerent, quod dicti Veronenses et marchio et comes Bonifacius per dictum sacramentum teneantur adjuvare commune Cremone contra ipsos Monteclos et eorum partem. et hoc omnia attendent salvo honore Imperii. et salvis sacramentis factis communi Mantue et communi Ferraric et communi Vinzencie et communi Tarvisii et Venetie et Tridenlinis et militum qui exierunt de Brixia quos intelligimus esse commune Brixie, et si acciderit quod Mediolanenses pro comuni vel divisio per se vel cum alio venirent in episcopatu seu districtu Brixie cum exercitu quod dicti Veronenses et marchio et comes teneantur succurrere milites Brixie qui facient dictum sacramentum. Et si quid additum vel mutatum vel diminutum fuerit a rectoribus dictarum civitatum qui pro tempore fuerint et a marchione et comite in concordia voluntate et consilio ipsarum civitatum pulsato ad campanam de addito teneantur. de diminuto sint absoluti. Ibique dictus

marchio potestas Verone pro communi Verone juravit ad sancta Dei evangelia attendere et observare in omnibus et per omnia ut in dicta carta continetur, et quod faciet omnes homines Verone ut dictum est ita attendere et observare. Item juraverunt de civitate Verone in eadem carta ut dictum est attendere et observare Petrus Iudex de Scala. Iohannes de Pallacio. Albertus Angoxa. Tebaldinus de Bonifacio. Iohannes de Inganamajore. Pizolinus de Musto. Girardus de Mozanbano. Marchabrunus atque Naravazius.

- Actum fuit hoc coram domino Asavito Sancti Nazarii potestate Cremone et comite Narixio et comite Bonifacio Sancti Martini et domino Ysacco de Dovaria et Goperto de Forlio et domino Guperto Multidenarii etc.

## CCLXXXI.

(An. 1212 - 4 agosto, 8 settembre)

# La concordia tra Pa<mark>via</mark>, Cremona, Brescia ed altre città.

Inedito 1.

Anno Domini. Millesimo ducentesimo duodecimo. Indictione quinta decima, die quarto exeunte Augusto. In pallatio comunis Verone. In conscilio sonato ad campanam. Coram domino Leonardo de Capellino consule comunis Cremone. hec omnia recipientes nomine et vice comunis Cremone. juraverunt omnes infrascripti attendere ut continetur in carta concordii et societatis noviter facta inter Papiam et Cremonam et Veronam et Brixiam et Ferrariam et marchionem Azonem de Hest et comitem Sancti Bonifacii ab Oldefredo notario. Videlicet Cavalcasella de Int insulo. Raimondinus da Sermusto. Morbius de Porzetto. Torellus domine Venetice. Albericus de Zucco. Grecus de Fatino. Iohannes de Clavica. Albertus de Arcole. Pecorarius de Mercatonovo. Damaxinus Delai judex. Arduinus de Misa. etc. etc. Guazettns de Braida. Aimericus de Vicecomitibus. Emanuel de Lendenaria. Daniel de Nazario. Bonincontrus de Henricus de Algo. Philippus de Carzere. Zanporcus Bonaventura

<sup>1.</sup> Arch. Secr. di Cremona. - Cod. perg. A, n. 83.

de Clariono. Tebaldus de bblatis. Ionas notarius. Fancolinus notarius. Poccolinus. Inucius notarius. Carnaxale Preco. Redulfus de Lendenaria. Martinus notarius.

Ibi fuerunt testes rogati. Guido Buticella, Bernardus Confanonerius de Papia. Nuvolonus de Burgo. Iohannes Bonus de Surdo et Lantelmus Pistoris.

#### CCLXXXII.

( An. 1212 - 8 settembre )

#### La riconferma della Società.

Inedito 1.

Anno Domini Millesimo ducentesimo duodecimo. Indictione quintadecima, die sabati octavo mensis septembris. In Pallatio comunis Papie, in pleno consilio sonato et coadhunato ad campanam. Coram domino Bellengerio Mastalio consule comunis Cremone hec omnia recipiente nomine et vice comunis Cremone. Nec non presencia domini Ysachi de Dovaria et domini Alberti Struxii, et domini Caxe de Fabris ambaxatorum comunis Cremone et testium rogatorum.

Omnes infrascripti juraverunt societatem et concordiam noviter factam inter Papiam Cremonam Veronam Brixiam Ferrariam et marchionem Astensem et comitem Sancti Bonifacii attendere et observare et facere sicuti continetur in Instrumentis ob hoc factis ab Oldefredo notario.

Primo juraverunt domini Manfredus Struxius et Iohannes Bonserius vicarii domini Iohannis Struxii potestatis Papie. postea omnes infrascripti. scilicet Bernardus Isenbardus. Roffinus Zorzius. Bertoldus Buticella. Ottonus Lottorengus. Rubaldus de Campise. Ospinellus Saginbene. Gualterius Cristianus. Otto Canis. Ardengus de Campise. Petrus Gabbus. Villanus de Beccaria. Torellus Sclafenatus. Henricus Carcasius. Fredericus Sclafenatus. Otto de Caneva nova. Vinziguerra Sallamonus. Iohannes Panza de peco. Rainaldus Iordanus. Passaguerra de Ardenghis (omessa una serie lunghissima di nomi). Iohannes Vilanus. Petrus de Guicacco. Iohannes Tignosus, Fredericus de Veglevano. Armannus Trezus. Guasconus. Cabutellus. Bajamons Isenbardus. Montenarius de Serra. atque Appolanaris de Sancta Agatha.

<sup>1.</sup> Arch. Secr. di Cremona - Cod. perg. A, n. 85.

## CCLXXXIII.

(An. 1212 - 25 agosto)

## La concordia di parecchie città.

Muratori 1.

Anno Domini Millesimo ducentesimo duodecimo. Indictione quintadecima. die sabati octavo Kal. septembris. In pallatio comunis Verone.

Talis est concordia et societas quam fecerunt Azo Estensis marchio et comes Sancti Bonifacii et Cremona et Brixia et Verona et Ferraria cum Papia videlicet quod debent dare Comuni Papie quolibet anno tempore guerre ducentum milites per sex menses a Kalendis aprilis in antea videlicet guerre incepte comuniter cum Mediolanensibus sive Placentinis sive si ipsi Mediolanenses aut Placentini inceperint. Et si alie etc. Et eodem modo tencantur Papienses Brixiensibus et eodem ordine et Brixienscs Papiensibus similiter. Item etc. Et si aliquid fuerit additum vel minutum in concordia predictarum civitatum et marchionis et comitis totum tencantur attendere et observare. Et quod per hoc sacramentum non teneatur aliqua dictarum civitatum offendere aliquam illarum civitatum que sit in hac societate vel fuerit. Nec Parmam nec Mantuam nce Vicentinos forenses nee marchionem Montisferati nee Astenses. Et hoc idem attendent et facient suprascripte civitates et marchio de presenti guerra quam habent Papienses cum Mediolanensibus. Et hoc sacramentum intelligatur factum fore suprascriptis comunalibus Verone Ferrarie et Brixie et partibus quo modo sunt in Verona et Brixia et Ferraria. Et si acciderit quod Montecli et sua pars venirent in Verona et postea discordiam haberent cum suprascriptis qui modo sunt in Verona que appellatur pars comitis, nihilominus tencantur adiuvare eos contra Monticulos et suam partem codem modo intelligatur de illis qui sunt in civitate Brixie contra Boccaccios et suam

zione cogli atti antecedenti mi consiglia a non dimenticare le parti che ci riguardano, Aut. Arch. Secr. Crem. Cod. A, n. 80.

MURATORI, Antichità Estensi ed Italiaue, parte I, pagina 400. – LUNIG, Codex Italiæ diplomat.
 I, pag. 1570. - La sua rela-

partem et codem modo intelligatur de suprascriptis qui sunt in Ferraria contra Salinguerram et suam partem. Et hoc in Statuto civitatum ponatur etc. Item juraverunt ibi ut dictum est ambazatores Papie scilicet dno Wido Buticella etc. Ambazatores scilicet Aimericus de Monteclaro et Lafrancus de Adhero.

Anno Domini, Millesimo ducentesimo duodecimo. Indictione quintadecima die septimo Kal. septembris. In civitate Verone. coram domino Leonardo de Capellino et domino Bellengerio Mastalio consulibus comunis Cremone, hec omnia nomine et vice ipsius comunis recipientibus. Dominus Aldevrandinus filius domini Azonis marchionis de Hest potestas Ferrarie juravit ad sancta Dei evangelia attendere ut continctur in Instrumento concordie noviter facte inter Papiam et Cremonam et Veronam et Brixiam et Ferrariam et marchionem et comitem et confecto per manum Oldofredi notarii in omnibus et per omnia pro comuni Ferrarie et quod ipsum comune ita faciet attendere, et ambaxatores qui cum eo crant scilicet Iacomus de Fontana et Guizardinus Corius et Iacominus de Trotta et Egidiolus de Guizardo juraverunt attendere ut in ipsis cartis continctur. Ibi fuerunt testes rogati. Nuvolonus de Burgo. Iohannisbonus de Surdo. Lantelmus Pistoris. Wido Butiglella. Bernardus Confanonerius etc. (Archivio Secreto Cremonese, Cod. A, n. 81).

Anno Domini. Millesimo ducentesimo duodecimo. Indictione prima die primo intrante octubri. In pallatio communis Brixie coram domino Alberto Struxio et Guinzono de Mazinpedibus. ambaxatoribus comunis Cremone. hec omnia nomine et vice ipsius comunis recipientibus. Domini comes Narixius et comes Albertus de Casalolto et Iacopus de Pontecarale potestates comunis Brixie tactis sacrosanctis Scripturis, juraverunt ad sancta Dei evangelia attendere et observare societatem et concordiam noviter factam inter Papiam et Cremonam et Brixiam et Veronam et Ferrariam et marchionem Azonem de Hest et comitem Sancti Bonifacii sicuti continetur in Instrumentis ob hoc factis ab Oldefredo notario, et facere ea que in ipsa concordia et societate continetur.

Ibique in ipso pallatio in Credencia sonata et collecta ad campanam juraverunt omnes infrascripti. Videlicet. Brancha de Gambara. Wilielmus de Trusso. Serinus Bonardi. Zufredinus Privardorum. Carnedevacca. Ughizonus Aimonus. Iohannes de Cazacho. Petrus Belenati. Gargnaninus de Gargnano. Zaninus Trabucchi. Salvaterra de Gargnano. Albertinus Antignadi. Iacopus de Homis. Gazanus de Salodo. Philippus de Rudingo. Ospinellus Crivelarius. Cosandus de Claris. Gratiadeus Mairani. Petrus domini Ottobelli de Pontecarale. Vasulupa Paitonus de Salingruis. Salandinus Lafranci de Salodo. Petrus de Bonardo. Laurencius de Gojono. Tothainus de Tothaio. Boso de Gambara. Iohannes Cansepis. Aliottus Burletti. Cadeferrus. Pesacolus de Bonardo. Iordanus Portilus. Marchisius Cagnolus. Philippus filius Iohannis Bibulci. Albertinus Recla. Ognerinus Taxoni. Roffinus Pacani. Petrus Congitus. Anselmus de Cruce. Ardricus de Seneco. Albertus de Legnaco. Florianus de Marscolinis. Bonaventura de Robacastello. Beretta de Foxina. Bonapax de Gavardo. Aimericus Boizonus. Capoanus de Pontecarali. Guielmus Benedicti de Calino. Botinus Cicada. Bonacursus Tachentini. Ugo Absaloni. Ainardus Capra. Iohannes Mezpanis. Federicus de Porça. Ambrosinus de Bonardo. Aricus Malclavella. Menaferrus Delaidus de Scovolo. Bonavidha de Gargnano. Ioannes Petri Caligarii. Iohannes de Turbiado. Iacobus de Rocii. Iohannes Rozonis. Stephanus Belitisini. Marchexinus de Gavardo. Pizolus de Gavardo. Malapuneca. Iohannes Rainoldi Seccafenus. Viola de Dexenzano. Gargnanus Burlandinus. Lafrancus Testa. Iacobus Seccasol. Redulfus Bernardi. Ranbaldus Ugonus. Boninsegna de Monterotundo. Lanterius Sancti Gervaxii. Lanfrancus de Lodino. Raimondus de Calvixano. Stephanus Sancti Gervaxii. Brexanus Tinacii. Rainerius Ballius. Belottus Cicamite. Raimondus Ugonus. Michael de Gargnano. Iacobus Brixiani de Toscolano. Martinus Pellati. Galzerius de Calcaria. Delaidus Pellacanis. Flamengus de Manervio. Iacopus de Mainetti. Marchisius de Budhazolis. Opizo Maco. Danixius Prandoinus. Manoellus de Concesio. Delaidus de Capriano. Otto Guifredi. Bonisanza de Camignono. Guielmus de Pallatio. Filiferle Bonacursus. domine Cerude. Plenanus de Martinengo. Martinus Teutaldi de Pontecarale. Martinus Sellarius. Lafrancus de Porticu. Marchisius Rigolotti. Arlottus Gualengorum. Oddo Mafei judex. Ibi fuerunt dominus Rainoldus de Campise et Wizolus Bertonus ambaxatores comunis Papie et Lafrancus Limedhac de Papia testes. Quest'atto inedito, che si riferisce al pubblicato dal Muratori, è nell'Archivio Secreto di Cremona, Cod. A, n. 84.

## CCLXXXIV.

(An. 1220 - 7 giugno)

#### Oberto Gambara.

Inedito 1.

1220. Carta ut Instrumentum obbligationis Comunis Brixie cum dno Oberto de Gambara ad ipsum manuten. potestatem Brixie cum sacramento etc.

In Christi nomine die dominico VII Intrante mese iunij. In contrata sancte agatis Civitat. brix. In camera dni Oberti de Gambara presentibus dno . . . de Ustiano: et dno . . . Ballio ac dno Gilberto . . . et dno Alberto de . . . Vilani nepote rogat. t. t. Ibiq. Dnus Albertus Bruxiadus, et dnus Rachazanus Confanonerius, atq. Donus Ardizonus de Pontecarali, et Dnus Albtus Lavelongo de Lavello longo, et Dnus Ursus de Salodo, et Daus Oprandinus de Manervio procuratores Militie Brixie . . . partis: atq. Daus Redulfus de Virola, nomine ejusdem partis et personaliter se se obbligantes et omnia eor. bona psentia et futura pignori constituentes se pignoris possessores nomine creditoris, et ita tamen q. qlibet eor. in solidum teneat etc. et nominatim auxilio nomine costituti, et omnib. statutis et ordinamentis a comune brix. factis vel facturis stipull. promiserunt dno Oberto de Gambara brixien. pott. brixien. ac juraverunt g. eum adiuvabunt bona side et sine fraude ad totum suum posse et totis viribus eum defendere, et manutenere in potestaria brix. de hinc ad proximas Kall. Ianuarij: et quod totum averum q. ipse Dnus Obertus pottas brix. nomine cois brix. aut

e desunti nel *Lib*, *Poteris* relativi alla lite insorta per Giberto da Correggio ed Oberto Gambara.

Archivio del nob. Giambattista Calini, Codice B, fol. 299. - Si veggano gli atti da me pubblicati

suo nomine mutuo acceptaverit pro cam dicta parte Militum seu acceperit aut expendiderit per candem partem aut occasione ptis ejusdem q. eum inde expedient, exhonerabunt et adjuvabunt ... et relevabunt etc. Et q. non facient aliquam concordiam cum illis de altera parte sine voluntate et parabola dicti dni Oberti: et finita potestaria, eum adiuvabunt et manutenebunt in psona et havere indemue, et eum conservabunt omni tempore etc. etc. Et quod non contrafecerint nee alio modo tractabunt cum aliqua persona nisi ad suum dedecus etc.

Actum est anno dni M. CC. XX Indiet. VIII.

Ego Abbas de Ello dni Ottonis Imperatoris not. Interfui et rogatus scripsi.

## CCLXXXV.

(An. 1220 - 24 settembre)

## La restituzione.

Lunig 1.

Federico II impone ai possessori dei beni donati dalla contessa Matilde alla sedia apostolica la restituzione alla Chiesa delle terre usurpate. Ivi premettesi che il vescovo Corrado cancelliere dell'Impero Castrum Gonzagæ cum pertinentiis suis, quod est de Comitatu Comitisse prædictæ, invenerit occupatum a filiis comitum Alberti de Casalod (Casaloldi) et Narisii, ai quali sub pena mille marcarum argenti aveva imposto di renderli a s. Pietro. Datum in Castris apud s. Leonem VIII Kal. octob.

## CCLXXXVI.

( An. 1226 — 1 febbrajo )

# Il perdono.

Lunig 2.

L'imperatore Federico II perdona le offese avute dai Comuni italiani con decreto indirizzato ai Rettori di Milano, Piacenza, Bologna, Alessandria, Lodi ecc. Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Padova, Vicenza, Trevigi, Gremona ecc. Dat. Cathan. 1. Feb. Ind. XV.

1. LUNIG, Codex Italiæ diplomaticus, t. II, pag. 718.

2. LUNIG, Codex Italiæ diplomaticus, t. III, pag. 11.

#### CCLXXXVII.

(An. 1226 - 14 ottobre)

## Domofollo e Corrado Cazzago.

Muratori 1.

Intervengono ad un atto di procura fatta dal Comune di Brescia per succedute rappresaglie, ed all'effetto di procurare una convenzione colla città di Ferrara.

# CCLXXXVIII.

(An. 1228)

# Il processo dei Conti Narisii.

Inedito 2.

Processus cum Comitibus. P. defficit p. testis.

. . . . . ct Monteclaro. aliam petiam de aliis etc. bubulcis que sunt comunalium dictorum Comitum et hoc scit ideo quia iste testis locavit partem unam filiorum Comitis Narisii, et filiorum Co. Azzonis, et Co. Zilberti de illa terra. Item dicit quod. Mons s. Zenonis et quatuor viginti bubulce, qui est dictorum Comitum Similiter et istemet testis exegit fictum quarte partis pro dictis Comitibus, scilicet filiis Co. Narisii, et filiis Comitis Azzonis, et Co. Zilberti. Item dicit se scire quod predicti Comites habent Vassallos in Monteclaro satisque, sed iste testis nescit quantitatem. Item dicit se scire quod dicti Comites habent muros unius Domus in Castro de Monteclaro etc. et apellatur Domus Comitum. Item dicit se scire, quod Co. pred. habent medictatem correthure de Montecl. et plus: eo excepto qd milites et homines de Montecl, qui sunt caput curie deffendunt suos homines de correthura in Monteel, et istemet testis affictavit 4am partem correthure Comitum pro dictis Filiis Co. Navisii, et Azzonis et Comite Zilberto. Item dicit se audivisse dici per patrem suum, et suos antecessores et homines de Monteel, q. Comune de Monteelaro debet esse honorevolus Vassallus predici. Comitum de Campanea a sero parte, et de cavamentis Clisis, quam et que debet tenere in seudum a dictis

2. Dalla Miscellanea autografa Zam-

boniana di documenti relativi a Montechiaro, e dal Cod. pergam. di questo Comune.

MURAT. Antiq. Ital. M. Ævi,
 t. IV, pag. 755.

Comitibus, eo excepto quod auditum habet dici, quod milites et homines de Monteclaro, qui sunt caput Curie dicebant, quod illa fidelitas dedebat eis fieri secundum partem quam habet ut Comitibus. Item dicit se vidisse patrem sui testis, quando Comites predicti veniebant ad domum sui testis, mittere plaustrum suum ad Comunis Montiscl. accipere ligna pro Comitibus, ideo quod pater ipsius testis erat gastaldio dictorum Comitum. Item dicit se vidisse Coe Montiscl. vendere et affictare alia Comunia de Monteclaro et habere fenaticum et boreaticum illorum Comunium. Item dicit q. Coe de Montecl. habet mensuraturam illius Terre et Pontaticum etc.

Monteclarus Panperzutus de Montecl. int. testis receptus eodem die dicit se scire predictos Comites qui litigant, et dicuntur Comites Longi habent CCCC bubulcas terre in Montecl. etc.

Que est in duobus locis una petia superius est per medium S. Margaritam inter illos de Montecl. et de Calcinado. Et alia est per medium Montem S. Zenonis.

Item dicit quod habet visum Coe de Monteel. a sua memoria que est 40 annorum affictare Campaneas Montisel. et locare et impegnare vaxare, et dixeraxare eas, et cavamenta Clisis et impegnare mensuraturam de Monteel. et Pontaticum pontium de Monteel. sine aliqua contradictione. Item dicit se scire quod unum duellum quod debebat fieri in Monteel. fuit guadiatus sub Comite Vizzolo per honorem illius terre quod habent Comites in Capite Curie.

Item dicit se testem scire, quod Comites habent in terra Montiscl. Vassallos qui apellantur Decani, qui faxiunt eis suas ambasciatas scilicet filios Gronde et Inghetum, et filium eius de Monte et quod Comites non debent habere herbam nec gherbam in ipsa terra. Item dicit, quod vidit Co. Narisium Potestatem illius Terre, sed nescit quando fuisset per aliquam aliam honorantiam nisi sicut sunt alie extranae Potestarie.

Daus Ardemanus de Montecl. quod interrogatus sub predicto Arivabeno die Mercurii 43 exempte Ianuarii int. testis dicens quod Comites qui agunt sunt Comites de Montecl. et semper a sua memoria infra que est 60 annorum et plus habet auditum eos apellari Comites de Montecl. et antecessores eorum et propter honorantias illas qua vocabantur Comites Montisclari intelligit quod ipsi fecerunt fieri arma picta ad Montes. Item dicit quod medietas correthure illius terre est comitum et quod comites de Monteclaro etc. debent iurare fidelitatem Comitibus in Terra Montisclari si petunt eam in omni duodecimo anno. Et hoc nominatim pro Campanea que est a sero parte Cleose, et pro cavamento Clesis, salvo eo quod dicit quod ipsa fidelitas debet sieri etiam militibus de Montecl. secundum partem honoris Capitis Curtis. Item dicit quod quedam battalia fuit indicata inter Girardum Foiatam de Montecl. et Rozzolinum, et quod ipsa battalia fuit vadiata sub Co. Vizzolo pro Comitibus, et sub Patre sui testis et sub Conrado de... qui erant antiani pro militibus de Montecl. propter honore quos habent Comites in illa Terra, et quos habent milites pro parte Capitis Curie et de qua battalia cum debebat fieri fuit facta concordia etc.

Que duo plaustra lignorum dicit eis fuisse concessa per honorem in quodam pacto quod fuit inter eos et homines de Montecl. pro quadam discordia, que fuit inter eos et homines de Montecl. et quandam societatem que dicebatur de grottis, pro qua discordia fuit divisio de quibusdam comunibus de Montecl. et de quibus comunibus dicit datum fuisse Comitibus Montem de S. Zenone, et data fuisse eis ducenta plodia terre de subtus a Burgo per medium dictum Montem et alia plodia 200 de sursum a Burgo inter Calcinadum et Montecl. ad suum donegale, et militibus, et quibusdam de populo Montiscl. qui sunt caput Curtis, et D. Abbati de Aquanigra, et illis de Lavello longo, eodem pacto fuere alia 400 plodia terre 200 scilicet de subtus a Burgo, et alia 200 de sursum a Burgo, et Mons rotondus, qui est inter Carpenedolum et Montem S. Jovii.

Et dicit se habere visum homines de Montecl. facere exercitum Comitibus super suos inimicos quaudo expedit Comitibus, et Comites petunt hoc eis.

Item dicit se testem habere visum duo vasa Molendinarum esse in terra Montisclari propter honores Comitum. Item dicit quod Co. propter honores quos habent in Terra Montiscl. faciant colligi per castaldos suos pugnatica et correthuram in ipsa Terra. Et dicit se testem habere visum hoc fieri et colligi per Castaldos ipsorum Comitum, et corum missos. Item dicit quod medietas honorum Terre prædicte integraliter et plus est Comitum.

Item dicit quod Co. habent domos et casamenta in Terra de Monteel, similiter in Castello, et in Burgo superiori et in Burgo inferiori in vassallos et sine vassallis et ficta spicialiter habent quisque Colonellus Comitum 25 sextaria frumenti ficti de Monte S. Zenonis.

Item dicit se vidisse D. Vizardum, et D. Valfredum Co. tenentes curtem in terra Montiscl. et facientes duos milites in ipsa terra, scilicet D. Mascaronum de Letebenano, et quandam de calvola, neminis cuius non recordatur, et quam terram scilicet Montiscl. dicit Comites tenere per suum alodium ab Imp.

Item dicit quod homines de Montecl. omnes et milites et pedites pro Coi illius terre tenentur esse vassalli Comitum et facere eis fidelitatem a 18 annis supra quando Co. cam ab cis petere volunt. Item dicit quod homines de Montecl. et milites et pedites pro Coi illius Terre tenentur ire in exercitum cum Comitibus et cum campanis sonatis et cum confanono levato super inimicos eorum, et dicit semel testem fuisse cum cis in exercitu, et vidisse eos venire in exercitu in servitio Comitum, ut dixit supra, et etiam cum pavionibus et tendis.

Andronus de Retholdesco qui iuratur sub predicto Arivabeno pro dicta die Lune 44 intrante Feb. Inter...tes. dicens se recordari de 80 annis et plus; et ab ista sua recordantia semper habet auditum. Quod Comites de Domo Comitis Ugonis et isti qui nunc sunt et Patres eorum et antecessoris illorum dicuntur et vocantur Comites de Monteclaro.

Item dicit quod Comes Narisius a 28 annis infra fuit Potestas Montisclari pro honoribus Comitum. Et ipsemet testis vidit eum Potestatem in terra illa. Item dicit quod vidit ipse testis Comitem Zilbertum a 44 annis infra Potestatem Mon-

tiscl. per duos annos pro honoribus Comitum. Item dicit quod homines de Montcel. vocaverunt D. Belcarum de Calcinado in suam potestariam, et quod Co. interdixerunt ei ne veniret in illa Potestaria, unde dicit quod homines de Montcelaro pro Coi illius Terræ venerunt in Terram Asolæ, et ctiam in Terram Mosi, et Asula et Mosis corogaverunt Comites, ut suos Dominos ubi ipse fuit presens ut concederent eis in Potestatem dictum D. Belcarum, et dicit quod rogatu hominum de Monteel. et pro honoribus Comitum ipsi Comites concesserunt eum ipsis in Potestatem etc. (plura omissa). Item dicit... quod ipse eorum castaldio ibat ad nemora Cois Montisel. in monte et in insulis ad ligna accipienda ardere pro Comitibus etc.

Item dicit se vidisse a 50 annis infra quod Coe et homines de Monteclaro tres exercitus cum populo et militia de dictis Comitibus. Scilicet unum ad S. Martinum, et duos ad Sarasinum et Casalem altum etc.

Item dicit quod unum duellum vadiatum fuit in Montecl. sub Co. Vizolo de equis furatis in domo Girardi Pallati, et quod erat de Borone de gazolo. Int. quomodo scit hoc. R. quod audivit per illos qui aderant ad hoc etc.

Item dicit quod duella que iudicantur in Montecl. guadiantur sub Comitibus, et nominatim guadiatum fuit sub Comite Vizolo in Asula. Item dicit se vidisse quando homines de Montecl. voluerunt murare Castrum de Montecl. qui venerunt in camitatum, et petierunt inde verbum dictis Comitibus et dicit quod prædicti Comites dederunt eis verbum ut murarent illum Castrum dicentes eis quod non facerent murum altiorem nisi ut possent ponere trabes, et non merlarent. Item dicit quod Comes Gippus habet 25 sextara frumenti de ficto supra Montem S. Zenonis de Montecl., et dicit quod quilibet colonellus habet totidem de ficto frumenti et in monte ipso. Item dicit se vidisse Comunale de Montecl. equitare in servitio Comitum ad sonum campanæ, et confanono levato quotiens expetit dictis Comitibus sicuti debent facere homines ad suos dominos, et super suos inimicos etc.

Item dicit se vidisse prædictos Comites accipere passum sparaverii et falconis in terra de Monteel, sine aliqua contra-

dictione, et dicit se vidisse dictos Comites accipere herbam et gherbam in Montecl. ubi volunt. Item dicit se vidisse homines de Montecl. venire in loco Asulæ guadiare duellum iudicatum inter Rozolinum et Girardum Foiatam de Montecl. sub Comite Guizolo pro honore Comitum etc.

Item dicit se vidisse dictos Comites stare in Montecl. et tenere curiam in Montecl. et facere ibi milites, et specialiter vidit Comitem Guizardum facere unum militem in Monteclaro et Co. Ugonem facere unum militem in Terra Montiscl. videlicet Jacobum Mazali, et dare ei arma et vestimenta etc. et dicit quod ipsi comites habent . . . domos in Castro, et in Burgo, quæ reddunt eis fictum. Scilicet illa de Burgo et illa de Castro est dirupta, quam dextruxit Coe Brixie, quando Castrum fuit destructum et quod habent sedumina in Burgo etc.

Et dicit quod Consules et Potestas, qui de tempore sunt cum 42 bonis vicinis illius terre pro Cos debent facere fide-litatem Comitibus in Terra Montiscl. si Comites petunt eam sibi fieri omni 42 anno. Pro cavamentis Cleose et pro Campanea quæ est a sero, et quod ipsi . . . . . (manca).

Item dicit quod quando D. Belclarus de Calcinado fuit electus Potestas de Montecl. quod Coe illius terræ pro coi consilio illius terræ ideo quare videbatur hoc esse grave Comitibus misit se testem et D. . . . . . (manca).

Qui cum audissent valde apparuit eis grave veruntamen miserunt statim pro aliis Comitibus de quibus pars veuit ibi et fecerunt consilium inter se et facto consilio responderunt, quare ita eis grave erat ac si peterent de una lanzea, quia ipse qui portaverat confanonum contra eas deberet esse Potestas Montiscl. sed tandem dicit respondisse, quod pro amore Cois Montisclari volebant illum concedere etiam si majores offensas sibi fecisset etc.

Item dicit publicam famam esse et ipsemet testis firmiter intelligit, quod Comites prædicti pro honoribus et iurisdictionibus quos et quas habent in Comitatu dant tutores et curatores minoribus et faciunt iudicia in personis malefactorum et etiam audivit dici, quod Comes Gabriel in Potestaria sua de Moso fecit erui oculos Corduncio de Moso etc.

Et dicit quod audivit dici, quod ipse erat in ipsa Potestaria pro honoribus et iurisdictionibus Comitum. Item dicit quod homines de Montecl. fuere in exercitu pro Coi in Terra de Gazolo cum ipsis Comitibus in corum servitio contra Comites de S. Martino, et credit quod venisset in exercitu pro honore Comitum ideo quare sunt corum Vassalli.

Albertus Ogerii de Aquanigra qui interrogatus pro dicta die Mercurii is testis dicens se a sua memoria infra quæ est 28 annorum et pluris audivisse a Patre suo, et a suis anteeessoribus et etiam dicit publicam famam esse per Brixianam et Brixiam quod Comites de Domo Comitis Ugonis appellantur Comites de Montecl. et quod ipsi habent iurisdictionem per Comitatum. Et habet auditum dici per Patrem suum et antecessores suos, et per antiquos homines illius Terræ de Aquanigra quod ipsi Comites dant tutores et curatores minoribus per Comitatum et faciunt iudicia. Et quod Gabriel Comes in Potestaria sua de Moso orbavit Carbonerium de Moso oculis, quia furatus fuerat boves et res alias de Castro quem Carboncinum dicit se ita habere visum orbatum etc. Item dieit ... quod ipsa battalia erat vadiata et debebat fieri sub Comitibus. Et tunc vidit ibi Comitem Vizzolum qui dicebatur esse de domo sua, eundo et veniendo et percazzando ab una parte ad aliam ut faciunt Domini in talibus Negotiis. Sed dicit quod non fuit facta imo dicit quod concordia fuit inde facta. Item dicit audivisse per dictos Milites de Monteel, quod quando Comites veniebant in illam terram et descendebant habebant suos Decanos in illa Terra, et dicebant Decanis quo debent ire isti equi etc. Item dicit se audivisse Patrem suum dicentem quod vidit pulcrum et magnum Pallatium in Castro Montiselari et ipsemet testis dicit se scire, quod ipsi Comites adhuc habent domum illam in ipso castro dirutam, et dicit se audivisse dici quod Coe Brixia destruxit illam etc.

Item dicit quod credit quod terra Montisclari fuit, et est allodium Comitum, et scit quod Comites habent in terra Montisclari possessiones et terras, de quibus eis dantur redditus etc.

Gazzotta de Aquanigra: Item dicit quod vidit homines de Montecl. in Terra Acquænigræ cum armis. qui dicebant se ire

in servitium dictorum Comitum cum confanono contra Comites de S. Martino, et etiam dicebant quod erant pro Comi de Montecl. et quod ducerent in eorum servitium homines et feminas de Montecl. si opporteret etc.

Item dicit famam publicam esse et etiam se habere auditum dici, quod Monteel. fuit allodium Comitum, et quod descendit a Casali succo: Item dicit quod Comites habent iurisdictionem dandi tutores et curatores per comitatum et sibimet ipsi testi dederunt curatorem. Et iurisdictionibus et honoribus quas et quos habent in Comitatu, et faciunt infacias de personis, et sub eis fiunt iudicia, et quod etiam in terra Mosi scit quod fecerunt comburi quamdam mulierem, quæ dicebatur fecisse magnam felloniam et hoc fecerunt pro iustitia et pro honoribus et iurisdictionibus quos et quas habent in Comitatu. — Deficit scriptura et nihil aliud invenitur.

## CCLXXXIX.

(An. 1228)

# Supplemento del Processo antecedente.

Inedito 1.

Due Notai di tempo posteriore attestano che nel Processo tra i conti di Montechiaro ed il Comune di quella terra, lite insorta, come vedemmo, pei diritti giurisdizionali, si trovano le seguenti deposizioni di testimoni.

N. 1. Egidius Riboldonus de Redoldesco, qui iuravit die Veneris V exeunte Februario sub Arrivabeno Giroldo Notario Communis Brixiae interrogatus testis dicens, quod a sua memoria, infra quam dicit esse de annis 40 vel circa, habet auditum, quod Sablonera et Comesatium, et Marcharia, et Mosum, et Redoldescum, et Asula, et Castrum Guffredum, et Carpenedulum, et Monteclarum sunt terre Comitatus, et appellantur de Comitatu, et quod illi de Domo Comitis Ugonis appellantur Comites de Monteclaro, et hoc semper habet auditum ab antiquis hominibus de Comitatu, et etiam a Patre sui testis, qui erat antiquus homo, et qui habuit consuetu-

<sup>1.</sup> Zamboni, Miscell. cit. in foglio separato, ed aggiunto alla pag. 20.

dinem cum ipsis Dominis, et hoc dicit esse publicam famam per Brixiam, et Brixianam, et dicit se vidisse, quod Comites pro suis Iurisdictionibus fecerunt comburi unam feminam in terra Mosi pro quadam fellonia, quam fecit quodam suo viro, et sic quod comes Ugolinus filius q. d. Narisii fecit suspendi quendam virum in terra Mosi tempore, quo erat potestas illius terre pro Iurisdictione comitum. Item dicit quod comites pro iurisdictione sua fecerunt erui oculos duobus hominibus de Redoldesco, scilicet Barisello et Picenato, quos invenerunt in culpa de quibusdam vineis incisis per eos in illa terra. Item dicit quod battaglia fuit incepta vadiata sub comitibus in terra Reduldeschi inter Andream de Petulfis et Blancum Ambrosium de occasione predictarum vindemiarum, de qua preliabantur factum fuit pactum mediante abbate de Aquanigra, comitibus habentibus arma, et 7.m libras imperialium pro sua ratione, et ipsemet testis fuit ad hanc battaliam. Item dicit quod comes Vioredus Pedasarius fecit suspendi Bernardinum Montenari de Reduldesco ex iurisdictione comitum, et ex consilium sapientum eadem causa, quia scannaverunt unam suam uxorem, et que fuit inventa in Tartarello, et tunc ipse comes erat potestas de Reduldesco. Item dicit, quod nulla potestaria potest esse in aliqua terra, nisi per parabolam et voluntatem comitum. Item dicit, quod comites pro iurisdictione sua dant tutores et curatores in terris comitatus, et ipsemet testis fuit factus et constitutus curator suis nepotibus sub comite Filippo.

Item dicit se testem tempore prime Bruzelle fuisse cum comitibus, scilicet cum d. Azone, et d. Zilio, et d. Gippo in terra Montisclari supra palatium communis Montisclari, in quo ipsi comites, et ipse testis cum eis hospitati erant ad inductam, et voluntatem communis illius terre, ubi fuerunt facta plura consilia per milites et pedites illius terre, ipsis hominibus dicentibus in consilio ipsis comitibus, ut invenirent locum evadentem terram illam, que erat sua ne destruaretur, quia datum erat eis intellectum, quia eorum occasione volebat destrui per milites Cremone, qui ibi volebant conduci et hoc erat eis cum bene ad faciendum; ideo quia ipsi comites, et sui comites crant,

et fuerunt de terra illa, et quod magna perdita esset eis, si perderent eam tunc comitibus respondentibus hoc esse verum, et quod bene fecerunt ex auxilio Dei, ne hoc eveniret, et dicit se vidisse tunc quod per commune illius terre apportabantur ibi comitibus ligna, fenum et anona, et lectuli et panis, et caro et vinum et alia, que erant eis necessaria, quod diu ibi steterunt, et ibi cum eis stabant consules cum uno milite illius terre, qui ministrabat eis predicta. Item dicit se testem una vice fuisse in terra Montisclari tempore Bruzelle in custodia. et vidisse tunc, quod verba fuerunt inter comitem Gippum, et d. Vaianum de Monteclaro, ita quod ambe partes remiserant currere ad arma, et quod homines de Monteclaro magna quantitate iverunt ad comites dicendo, vos estis in domo vestra, et hec terra est vestra, dicite nobis et que vultis faciamus, quia sumus parati ea facere; tunc comites retulerunt eis gratias, et dicit, quod habet auditum, quod comites habent partem in Cavetera de Monteclaro, et intellexit de medietate, et ipsi comites habent honores illius terre preter illos, qui descenderunt a comite Aubate.

D. vero Gratiadeus Confalonerius testis suprascriptus notario, qui iuravit. Inter cetera per ipsum testificata dicit hec infrascripta verba precisa, videlicet se recordari, quod d. Ugo comes de Monteclaro dedit quandam filiam de Duchis de Trenzano Lantelmo suo filio in uxorem, et quando ipse Lantelmus duxit eam duxit in terra Montisclari, et ipse festis erat in ipsa terra, et ivit cum eis, quando duxerat eam ad missam, et fuit factum in ipsa terra magnum prandium, et pulchra curia facta fuit ibi, et venerunt illuc milites de Brixiana, et de aliis civitatibus multis, et etiam comes Lantelmus de Crema, et quando milites venerunt in terram illam vidit tunc, quod homines de Monteclaro miserunt pro duobus hominibus de terra illa, qui dicebant esse electi pro comune illius terræ ad faciendum hospitali milites qui homines cum venissent, fecerunt designari equos militum per homines illius terre, prout sibi videbatur secundum illos, quos fecere designari et ducere eos, prout ordinaverant per homines ad duos, ad tres et quatuor, et sicut videbatur eis.

#### CCXC.

#### ( An. 1154 — 8 giugno )

## Il vescovo Manfredo.

nedito 1.

La miscellanea Zamboniana dalla quale abbiam tratto l'antecedente Processo, appiè del medesimo ci dà il seguente decreto di Raimondo vescovo, che non vorremmo dimenticato.

In Christi Nomine. die Martis quæ est die 8 intrante Mense Iunii in Civitate Brixiæ in lobia Canonicorum Majoris Ecclesiæ. Venerabilis Raymundus Dei gratia Brixiensium Episcopus canonicor. sua auctoritate. confirmavit et corroboravit decimationem et omne datum omnemque investituram quamqunque Dni Maijfredi Bonæ memoriæ Epi. super decima . . . . . et fecerant quomodogunque ad Plebem . . . . . . insuper etiam investivit prædictam plebem Minervii Obizonem archipresbiterum et missum eiusdem Plebis . . . de decimis Novaliam, seu, runcorum factorum et faciendorum in territorio et Curte Minervii, tam in alveis sluminum, et alluvionibus, quam in buscalibus vel quibusque locis in . . . . . eo vero modo, ut iam dicta plebs, et sui offitiales, qui sunt, et pro tempore fuerint, aut cui ipsi dederit perpetualiter habeant et teneant præfaiam X. et de ea facient ab hinc in antea, quicquid voluerint et opportunum fuerit sacere absque iam . . . vel suorum successorum . . . . . traditione . . . . Actum est hoc prædicta die . . . . in præsentia sapientium virorum Arnulphi Archipresbyteri Palatioli eiusdem Ecclesia Canonici et M. Malepanis . . . . . . . Canonicorum. Anno ab incarnatione D. n. y. xti. 1154 indict. 2. Interfuerunt Mayfredus de Pontecarali habitator in Rocca de Minerva. Gualdo de Isola. et Lugebaldus testes.

Ego Guido q. et Braciolus Not. interfui et rogatus scripsi. Ego Arnulphus archipt. Pallazoli, et Canc. Majoris Eccl. Brixiens. interfui et suprascripsi.

Ego Presbyter Albertus Majoris Ecclesie interfui et subscripsi.

1. Zamboni, Miscellanea Monteclarense presso l'ab. Lodrini - p. 20.

Ego Io. Majoris Ecclesie Archipt. interfui et subscripsi. Ego Ubertus de Polpenatie Diacon. Majoris Ecclesiæ etc.

## CCXCI.

( An. 1231 — 11 maggio )

## La procura dei Vicentini.

Inedito 1.

Anno dominice incarnationis Millesimo ducentesimo trigesimo primo. Indictione quarta, die undecimo intrante madio, in Cremona. Presentia infrascriptorum testium. Ego Ambrosius de Oculo sacri pallatii notarius hoc exemplum infrascriptum a quadam littera sigillata unius sigilli plumbei domini pape sumpsi et autenticavi et insinuavi et in publicam formam redegi et sub meis signis comprehendidi et hoc ut super plenam faceret probationem precepto et voluntate et mandato infrascriptorum quorum nomina in mea continentur subscriptione. Cuius littere tenor talis erat:

Gregorius episcopus servus servorum Dei, Venerabilibus fratribus Brixiensi et Vercellensi episcopis. Salutem et apostolicam benedictionem. Cum carissimus in Christo filius noster Fredericus Romanorum imperator illustris semper augustus et rex Sicilie super pace reformata inter ipsum et ecclesiam observanda se obligaverit ad certam cautionem prestandam ab ecclesia sibi petitam. fraternitati vestre presentium auctoritate mandamus quatenus provintiam inter vos sicut expedire videritis dividentes, a prelatis comunitatibus civitatum marchionibus comitibus baronibus et aliis nobilibus, quorum nomina vobis in scriptis transmittimus, cautionem recipere procuretis iuxta formam quam sub bulla nostra vobis mittimus interclusam. Quod si non ambo his exequendis potueritis etc. Dat. Laterani II Non, martii.

Ego Ambrosius de Oculo sacri pallatii notarius facta petitione a domino Bernardo de Orlando Rubeo potestate communis Cremone nomine communis in presentia dominorum Norandi de Malumbris et Ugonis Angagnole et Motini de Zoanis 1. Archivio Secreto di Cremona.

et Ugonis de comitibus canonici cremonensis venerabili episcopo Brixiensi et Tadeo nuntio domini Federici imperatoris, quod suprascriptum exemplum sumptum a me Ambroxio de Oculo notario a quadam littera sigillata ex bulla plumbea domini pape que quidem bulla in quadam corda schulpita inferius dependebat volebat quod per me Ambroxium autenticaretur et in publicam formam etc.

Ego Iohannes de Prando notarius imperatoris Ottonis suprascriptum exemplum scriptum ab Ambroxio de Oculo notario diligenter cum domino Egidio de Gadio notario auscultavi. coram domino Gualla episc. Brixiensi et Tadeo imperatoris Federici nuncio. cum littera. cum bulla plumbea domini pape sigillata et in isto exemplo a dicto Ambroxio autenticato precepto et voluntate ipsorum dominorum Gualle episcopi et Tadei nuntii ipsius domini Federici imperatoris nihil plus minus assero contineri quam in ipsa littera continebatur. et ipsorum voluntate et precepto me subscripsi.

## CCXCII.

( An. 1231 - 1 luglio )

# Il giuramento.

Muratori 1.

Le città di Vicenza, Padova, Brescia, Verona, Mantova, Ferrara riconfermano con giuramento la loro alleanza.

## CCXCIII.

( An. 1231 - 10 luglio )

#### La società di Padova e di Brescia.

Muratori 2.

Il comune di Padova elegge il padovano Alberto Corio procuratore ad faciendam societatem cum civibus Brixiæ, Mantuæ, Veronæ, Ferrariæ ac Vicentiæ (Actum in pallatio Paduæ).

1. MURATORI, Ant. Ital. t. IV, pagina 322.

## CCXCIV.

(Ac. 1231 - 15 luglio )

## I patti fra Mantova e Ferrara.

Muratori 3.

Que' due comuni si uniscono alla Società Lombarda, della Marca e di Romagna. Ivi gli anziani di quest'ultima dichiarano d'aver dato in mandatis d. Lauderengo (Martinengo da Brescia) potestatis Mantuæ pro ipsa civitate et toto consilio et dominis Albertano ludice et Lafranchino de Rodengo Sindacis civitatis Brixiæ etc. perchè giurassero in nome dei singoli comuni la società cui erano ascritti (In civit. Mantuæ in pallatio comunis).

3. MURATORI, Ant. Ital. t. IV, nella ricordata pagina. Questi ultimi atti del 1231 si commentano a vicenda.

NB. Al momento di porre sotto i torchi quest' ultima pagina, per le indagini del dotto amico mio Francesco Robolotti ho potuto verificare che gli autografi dei documenti pubblicati nel Codice Diplomatico, appendice al Vol. III delle presenti Storie, ai numeri XVI, anno 759, 17 settembre, — XXII, anno 761, 10 settembre, — XXXII, anno 769, 29 marzo, — si trovano in Cremona nell' Archivio del Civico Spedale di quella città, unitamente alla carta n. XXXIII, anno 769, 15 maggio, che indarno aveva ricercata sin qui, e la quale non potendo aggiungeria queste pagine per mancanza di spazio, sarà data nell' edizione a parte del Codice presente, già sotto i torchi, e nell'appendice del tomo IX delle Storie. Non posso però trattenermi dall' avvertire fin d'ora due formole singolari di quel contratto, e degne di rifiessione. Staville nel vendere ad Ansilperga figlia di re Desiderio alcuni fondi in Alfiano, si dichiara lege vivens Gothorum, e si dice habitator in Sablonaria civis brixianos; sulle quali formole altrove c' intratteremo.

## SERIE DEI DOCUMENTI

| NB. | Documenti già | pubblicati o | descritti | nelle | prime | cinque   | parti |   |  |  |  | N. | 541 |
|-----|---------------|--------------|-----------|-------|-------|----------|-------|---|--|--|--|----|-----|
|     | n             | «            | <b>39</b> | nella | parte | presente |       | , |  |  |  |    | 27  |
|     |               |              |           |       |       |          |       |   |  |  |  |    | 568 |

### Continua il Comune Bresciano. Fine degli Statuti Bresciani del secolo XIII.

| CCLXVIII.  | an.  | 752-120 | 00 | Le badesse di s. Giulia . Pag.    | 104  |
|------------|------|---------|----|-----------------------------------|------|
| CCLXIX,    | 10   | 841-12  | 22 | I primi dieci abbati di s. Fau-   |      |
|            |      |         |    | stino Maggiore                    | 105  |
| CCLXX.     | U    | 1010-11 | 10 | Abbati di s. Eufemia              | ivi  |
| CCLXXI.    | ))   | 1080-13 |    | Seguito dei vescovi di Brescia.   | 106  |
| CCLXXII.   |      | 12      |    | Arnaldo Giudice da Brescia .      | ivi  |
| CCLXXIII.  |      | 11      |    | S. Brigida                        | ivi  |
| CCLXXIV.   | ))   | 11      | 48 | Le proprietà della Cattedrale di  |      |
|            |      |         |    | Brescia                           | 107  |
| CCLXXV.    | ))   | 110     | 60 | Lettera di papa Alessandro al     |      |
|            |      |         |    | vescovo di Brescia                | ivi  |
| CCLXXVI.   | ))   | 119     | 99 | Giuramento di lega fra le città   |      |
|            |      |         |    | di Bergamo e di Cremona .         | ivi  |
| CCLXXVII.  | )) , | 120     | 00 | Atti della società fra Mantova    |      |
|            |      |         |    | e Cremona per la guerra con       |      |
|            |      |         |    | Brescia ed altre città            | 108  |
| CCLXXVIII. | ))   | 120     | 06 | La lega di Cremona, Bergamo,      |      |
|            |      |         |    | Brescia e Parma                   | 112  |
| CCLXXIX.   | ))   | 120     | 08 | Lega fra gli Estensi, Ferrara e   |      |
|            |      |         |    | Cremona                           | 114  |
| CCLXXX.    | ))   | 120     | 08 | Lega delle città di Cremona e di  |      |
|            |      |         |    | Verona cogli Este e coi S.        |      |
| 00         |      | 40      | 40 | Bonifaci                          | 115  |
| CCLXXXI.   | ))   | 12      | 12 | La concordia tra Pavia, Cremo-    | -440 |
| COLUMN     |      | 40.     | 10 | na, Brescia ed altre città .      | 118  |
| CCLXXXII.  |      | 121     |    | La riconferma della Società       | 119  |
| CCLXXXIII. | ))   | 12      | 12 | La concordia di parecchie città . | 120  |
|            |      |         |    |                                   |      |

#### CODICE DIPLOM.

| CCLXXXIV. » CCLXXXVI. » CCLXXXVII. » CCLXXXVIII. » CCLXXXVIII. » CCLXXXXIX. » CCXCI. » CCXCIII. » CCXCIII. » CCXCIV. » | 1220<br>1226<br>1226<br>1228<br>1228<br>1154<br>1231<br>1231 | Oberto Gambara | 124<br>ivi<br>125<br>ivi<br>132<br>135<br>136<br>137<br>ivi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|

# IL DOMINIO VENETO

A. MCCCCXXVI - MDIX



### LIBRO XX.

# IL DOMINIO VENETO

I.

#### PRIMI ANNI DELLA VENETA SIGNORIA

Vinta la città, dovevano i Veneziani impadronirsi della a.1126 rocca<sup>4</sup>, e però invitarono il Carmagnola<sup>2</sup>, che stava a campo con dodicimila uomini sul Trivigiano secondo il Brognoli, più vicino secondo altri; e venneci quel di medesimo (17 marzo) con ottomila soldati: e per la porta già tolta, congiunte le sue

- 1. Abbiamo già recata la descrizione 2. 'Abbiam veduto quali accordi esidi que' forti nostri, dataci dal Bracciolino. Avvertiremo altrove quant'è di vero e di falso in quel cenno. Basti l'averlo qui per l'intelligenza del luogo in cui seguiva l'oppugnazione, per quei tempi clamorosissima, del Carmagnola. Ed erano quei forti, esclama il Billia, Mirificum spus cui nemo hac ætale par fundatum audierit etc. 1. cit. col. 84.
- stessero tra esso e i congiurati. Anzi non pare al Billia che fosse così lontano; tanto più che sarebbe improbabile in un sol di la venuta dall'agro trivigiano alle nostre mura d'un intero esercito. Carmagnola interim . . . per agrum venetum Brixia propinguat . . . Is ubi advenit, non ausus Franciscus tam proximus ad muros accedere, octingentos pedites mittit (Brixia)

all'armi nostre, occupò cittadella vecchia 1. Ma come il castello e l'altre fortezze teneansi ancora pel duca, nè in quel primo di altro acquisto avea fatto il Carmagnola che di quella di s. Nazaro, concentrato in quell'unica, ma principale fazione, l'esercito alleato (in cui erano Nicolò da Tolentino, Luigi dal Verme, Arrigo Tacca ed altri condottieri della signoria di Firenze), principiò dall'oppugnare gagliardamente quei forti, che Filippo Visconti avea confidati alla virtù di Francesco Sforza, del Cotignola, di Guido Torello e di Nicolò Piccinino, valorosissimi guerrieri: sicchè la cerchia delle nostre mura serravano allora parati l'un contro l'altro a disperato conflitto quanti erano in grido per valentia dell'armi itali duci.

Ma il Carmagnola colto da febbre violentissima, instando i medici sulla necessità di un pronto riparo, abbandonato il campo, fu costretto recarsi ai bagni sul Padovano. Ritornato all'esercito, riprese con più ardore la bene incominciata oppugnazione <sup>2</sup>.

Aveva intanto udito l'avvicinarsi del Pergola, cui non seppero gli Estensi trattenere: e temendo esser presò fra l'esercito ducale e le guarnigioni di cittadella nuova e del castello, per togliere ad un tempo le provvigioni agli assediati (avendo già occupata la porta delle Pile) vallò le cittadelle di doppio

qui si detur ingredi, mox certum faciant. Ipse ad VI lapidem substitit. BILLIUS, l. cit. col. 86.

- 1. Ac primum Urbeculæ, tum omnibus portis quæ ex munitionibus in Urbem spectarent, vallos aggeresque obiicit... Iubet Franciscum Mantuanum eum locum... custodire. Ipse ad expugnandam portam Pilarum tendit.
- 2. Præceptis medicorum, patavinas balneas petere... Exercitum ta-

men late urbeculam obsidebat. Nec Cotognola quiete sinebat, nullo omnino die ab eruptione cessans, mireque illius juvenis virtus... eminuit, ut sæpe nec dimidio... equitatu ad intima quoque castra prodierit, reductis frequenti numero ex hoste captivis, ac plerumque trucidatis... Reversus ex balneis, Carmagnola omnia confirmavit, castris, custodiisque in ordine locatis etc. BILL. l. cit.

recinto con fossi ed argini e torri e palizzate: lunghissimo a.1426 lavoro <sup>1</sup> che mai non turbarono, perchè discordi, i condottieri nemici. Sforza e Piccinino volean ben essi quegli animosi darvi dentro e rompere ad ogni modo; ma il Torello supremo duce, invido, o pusillanime, o corrotto che fosse, negò, e fu causa della loro sconfitta <sup>2</sup>.

Perchè giunti soccorsi agli alleati, cui guidavano il signor di Faenza, un Benzone, un Cotignola ed il marchese di Monferrato, si diedero a battere vigorosamente le nostre fortezze. Lo Sforza e il Piccinino, sdegnando le vergognose titubanze di Guido Torello, non poterono frenarsi, e volarono al soccorso, ma furono ributtati due volte. Il perchè, prima la porta delle Pile co' forti suoi, poscia l'altra della Garzetta e la cittadella vicina, brevemente, tutta la città fu in potere del Carmagnola, meno il castello, le cui difese pertinacemente aveva assunte da prode e fedele soldato Antonio Landriano. Quel coraggioso presidio <sup>3</sup> assottigliato dagli stenti e dalla fame non volea cedere a patti; chiese un po' di tregua in aspettazione di

- 1. Il Billia lo fa durato quattro mesi, ed aggiunge: At ejusmodi opus erat, ut longe visentibus non urbeculam obsessam, sed geminatam Urbem diceres etc. BILLIUS, l. cit. Il Bracciolino limita il lavoro a due mesi, lo dice suggerito dai Ferraresi, e vi nota occupati a compierlo seimila uomini. Venti piedi avevano di larghezza quelle fosse, dodici di profondità, e dalla porta già presa erano lunghe più di due miglia.
- 2. Billius, col. 89. Ductor erat Castrorum Angelus: subjecti, Nicolaus, Franciscus, Cristoforus Siccus etc. Omnes sane fremere apud ductorem quod etc. Putant ejusdem
- pecuniæ vitio tactos pæne omnes, complures corruptos (!). Zaninus omnium negotiorum auctor erat etc. Non eodem modo in castris Venetorum. Questasola diversità valeva una sconfitta. In castris Philippi sola erat contentio: ed allora addio vittoria.
- 3. E fu tentato di corruzione anch'esso.
  Arcis Brixiæ sublimioris custodes,
  pecunia, et ingentibus promiss. ad
  desciscendum allicere (Carmagnola)
  conatus. Bracciolinus, Op. cit.
  col. 340. Ma fu indarno; eppure
  quel Landriano non fidissimus modo
  Philippo, sed ipsi quoque Carmagnolæ quondam amicissimus erat.
  Billis, col. 86, R. I. S. t. XIX.

ajuti; ma soccorso non venne, e dopo otto mesi di resistenza ostinata <sup>1</sup> gli fu forza arrendersi. Ebbe patti onorevoli, premio infelice di più infelice virtu; e non prima del giorno 20 novembre la città di Brescia rimase intera dei collegati <sup>2</sup>.

Ma già fino dal 6 ottobre nella vecchia cattedrale di san Pietro de Dom avevano i Bresciani prestato giuramento di fedeltà alla Signoria di Venezia nelle mani del Magnifico e Potente Uomo Signor Francesco dei Visconti detto Carmagnola, di Fantino Michele, Pietro Loredano e Vitale Miani provveditori dell' esercito e della città di Brescia con quel solenne istrumento che ben merita di essere, almeno in parte, tradotto <sup>2</sup>:

Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo l'anno del Signore mille quattrocento ventisei Indizione IV giorno VI del mese di ottobre, presso il grande altare della chiesa maggiore di s. Pietro de Dom posta in Cittadella nuova di Brescia presente lo spettabile Iurisperito sig. Nicolò dei Pontelini di Padova Vicario della città di Brescia, per lo Serenissimo Ducale Dominio Veneto, lo strenuo Uomo Signor Uberto degli Strozzi Consigliere del Magnifico Signore di Mantova, ed i nobili armigeri Antonio de Marcurazzo, e Falcia di Seminaria testimonii noti e pregati.

Ivi chiamato e radunato il Generale Consiglio del Comune e Popolo di Brescia, che si compone di settantadue cittadini, de'

- 1. April. obsessa, et Novemb. in potestatem (Venetorum) redacta. Nota del Muratori alle Storie del Bracciolino. Prima dunque fu presa la città propriamente detta; poi la Garzetta, poi la rocca dallo storico Bracciolino detta nuova, quindi la importantissima delle Pile; finalmente il castello, del quale macchinarum multitudo, atque bombardarum
- magna vis turrim in medio sitam crebris verberibus disiecit. Bracciolino, R. I. S. t. XX, col. 342.
- 2. Hoc modo omnis Brixia ad Venetos concessit, non sane, ut omnes ferunt, majore hostium virtute, quam nostra ignavia...tum primum apparuit quidnam prodenda Brixia auctores sceleris efficissent. Billius, l. cit. col. 31.

quali la maggior parte qui venne e giurò come appresso. Ed oltre a questi consiglieri, e assiem con essi adunati nella predetta chiesa altri Bresciani qui sottoscritti per ogni quadra della nominata città giusta il mandato ed alla presenza del magnifico e potente Conte Sig. Francesco dei Visconti detto Carmagnola Capitano generale, e dei magnifici Signori Fantino Micheli e Pietro Loredano e Vitale Miano, Provveditori della Città e Distretto pel serenissimo Ducale Dominio Veneziano facenti ed accettanti a nome della prefata Serenissima nostra Dominazione di Venezia ecc.

La quale convocazione fu fatta dai Ministri e Nunci ed Anziani delle Quadre della Città di Brescia al suono della campana grossa e di quella dei Militi sulla torre di Dom del Comune e del Popolo Bresciano secondo l'uso ecc. I nomi dei quali consiglieri e cittadini sono questi.

E qui seguono le firme di quasi trecento Bresciani rappresentanti in quel momento supremo il voto pubblico.

E innanzi a tutti, e di comune accordo in nome del Magnifico Sig. Conte e dei Provveditori esponesi come piacendo all'Onnipotente ecc. questa potentissima Città e a buon diritto valorosissima, tutta quanta, eccetto il Castello maggiore, con reale e pieno consenso ed ottima carità e piena determinazione di tutti i cittadini ed abitanti della Città medesima sotto il libero e naturale dominio e sotto il regime giustissimo e clementissimo, e la dovuta obbedienza felicemente pervenne del Serenissimo Dominio Veneto. La quale Città con ogni sua fortezza e colle sue rocche, trattone il Castello maggiore, dai prefati magnifici Signori vien presa in pacifico e reale possedimento, ed al presente la ritengono a nome della prelibata Ducale Dominazione . . . . e così via di questo tenore fino ad una preghiera in versi latini sanzionatrice

a.1426 di un patto che per quattro secoli a prezzo di lagrime e di sangue abbiam mantenuto 4.

E certo crederei mancare al debito che mi sono assunto, se qui fossi dimentico dei prodi concittadini che quali rappresentanti le quadre urbane si accolsero nel tempio al gran giuramento, tanto più che fra non molto assai di quei medesimi ne vedremo combattere sulle nostre mura per sostenerlo.

Onofrio Maggi 2 Tebaldo Brusato Galeazzo Porcellaga Martino Coccalio Pietro Lodi Giorgio Gataldo Giacomo Chizzola Achille Avogadro Folco Maggi Rizzardo Masperoni Bortolameo da Leno Tonino Palazzo Luchino Prandoni Baldassare Nassino Venturino Bocca Cristoforo Bornado Cristoforo Schilini Carlo Milii Ugolino Bona Berardo Maggi Pietro Sala Cazzaghino Cazzago Pinamonte Maggi

Nicolò Feroldi Carlo Sala Giacomo Moro Iacopo Coccalio Giovanni Fisogni Pietro Belasio Bartolomeo Ducco Tonino Toscolano Tommaso Barbisone Antonio Vacchi Giovanni Paitone Pelegrino Ducco Agenore da Mantova Giovanni Mignani Andrea Bosco Gabriele Lantana Giovannino da Soldo Tartarino Capriolo Pietro Gnocchi Tonino Bornato Cristoforo Bosco Antonio Pedrocca Pietro Gandino

- 1. Cod. Quir. C, I, 13. Daremo il documento nel Codice Diplom. al 1426.
- 2. L'elenco latino fa precedere quasi sempre al cognome l'articolo de

(che abbiamo quasi sempre omesso), rendendo qua e colà dubbio assai se il cognome altro non sia qualche volta che nome di paese.

Bortolameo Guaineri Bortolameo Stella Andrea Bona Giorgio Cavalli Rizzardo Salò Giacomino Grilo Giacomino Zanata Beltramino da Romano Faustino Longhena Girardo Gidelli Antonio Capriolo Pietro Piano Alberto Faita Franceschino Bornato Gulielmino Sala Bortolameo Baiguerra Antonio Cattaneo Giovanni Calzavelli Filippo Porzano Bernardo Porzano Pietro Rosa Bertolino Roveda Sansone Porcellaga Andrea Porcellaga Giovannino degli Orci Albertino degli Orci Marco Ducco Lorenzo Mazzoldi Giovanni Gorlachi Giustachino Ugoni Viscardo Lana Vianino Calino Giorgio Zono Pietro Poncarali Leonardo Brigia Bortolam, da Cremona

Tadeo Navono

Maffeo Barbisoni Giacomo Gaifami Ziliolo Fisogni Albertano Albertani Cristoforo Calino Comino Nazario Luigi Prandoni Graziolo Mori Comino Casarico Pietro Fermo Filippino Bulgaroni Giacobino Fatigati Giovanni da Sarnico Giacobino Majardi Bonfado Flamerguo Giovannino Cipola Giovannino Bompani Tonolo Lumezzani Tonolo Zolli Francesco Senni Michelino Comoni Maffeo Maitada Giovanni Folchino Limonino Buterno Giannolo Medici Domenico Paterno Bortolo Baldino Tonino da Monte Besticco calzolajo Giovanni Resoni Fachino di Pontevico Boneto Arigoni Bertramo Bucenico Agostino dei Campanarii Antonio Falino Lorando Soldo Stefanino Erbusco

a.1426

a.1126

Giacomo da Milano orefice Bertolomo cartolajo Dionisio coltellinajo Bersanino Lanzoni Andrea Raineri Tommaso Negro da Urago Mazano Guaineri Ugolino scodellajo Bortolo Bonvesio Giovanni Scalvo Comino Pane Crotto Acerbi Bertono Premolo Giovanni Azano Alberto Civili Giovanni Casario Martino Arrigoni Marchesio Calino Zanotto dei Ghislandi Antonio del Corno Cristoforo de Ronco Giacomello Paterno Giovanni da Pratalboino Medagino da Castiglione Tommaso Negro tintore Tonino Capriolo Michele Castellani Bono Pelaboschi Bortolameo Bagatico Giovanni Borsi Boncino notajo Giovanni Zono Laffranco di Valdemagna Giov. Zappelli Giov. Suspizio Giacomo Coracina Giacomo Bulgaro

Giovanni Vacchi Zino Capriolo Giov. da Crema Tonino da Rudiano Picinello Comi Bortolo Gavattari Comino Pezani Tonino Sajano Bertolino Peterlotto Giovanni Lachi Benedetto Bornado Pietro Facento Giovanni Vacchi Bonoldo de Valdemagna Zanono de Romano Gian Venturino Paitoni Antonio Gataldi Gambono Gusmano Bono di Valgaglio Tirafer di Valsasina Ant. di Valsasina calderajo Pietro Roza fornaro Mariano Lana Tadeo Calino not. Domenico Porzani not. Ant. Rizzardo calderajo Robertino dei Roberti Antonio di Rizzardo Soldo Salvigno Urgnano Vincinguerra di Padova cangia-valule Tonino Scaraffoni rigattiere Bort. Monterotondo mercante Comino Mezzano falegname Filippo da Rezzato Ghidino da Castello calzol. Giovanni Ghedi

Giovanni da Rovato calzol. Venturino Cigola not. Maffeo Cizago Tommasino Cazago Bett. Colombario lanajuolo Francesco di Pavia usuraio 1 Lorenzo Mussi pellicciaio Bettino Berta pizzicagnolo Giov. Lazzarino lanajuolo Ambr. da Valsasina mugnajo Giorgio Ardesio lanajuolo Giacobino Capriolo Antonio Folchino Guglielmo Gavella rigattiere Marzotto Posta lanajuolo Gio. Arigoni lanajuolo Bergagnino Erbusco spadario Pietro Composta orefice Francesco Malvezzi not. Giov. de Comenduno Bettino Boni da Erbusco Tommaso Medici notajo Giacomo Bonate daziario Comino Amadini lanajuolo Zanino da Palosco falegname Bertacio Liana agricoltore Andreolo de Azano Zanotto Buccelleni Picino Tonsa da Rovato Giov. Mascarini pellicciaio Gasparino da Monza tessitore Curio Persini lanajuolo Romelio ramajo

 Prestante denaro a frutto. Oggidi la voce ha senso più acerbo. Quante voci del medio evo di onesta significanza la cangiarono da poi! Per Giov. Marchetti lanajuolo Domenico da S. Zenone oste Poletto da Mariana beccajo Bertolino Rovato lanajuolo Franceschino Barosini not. Francesco da Offlaga Cabrino da Mairano Gugl. da Caravaggio fabbro Osello Frasata agricoltore Tonino Golti lanajuolo Delaido barbiere Benvenuto da Paterno Lorenzino Catario rigattiere Lorenzo Binetti agricoltore Versina agricollore Martino Asiato agricoltore Bertachino pellicciajo Orido Beliacio Andreolo Pezotelli agricolt. Martino mugnajo Maffeo dei Camperii Venturino Capriolo Lafranco Tajoni Giacomo Cominati not. Giovanni Modina calzolajo Bertolino da Campano Andreolo Adobati pizzicagn. Loreto pizzicagnolo Bertolino Cortesio not. Tonino Mussi langiuolo Tonino Birone barbiere Zucano Bulgaro agricoltore Giovannino Milone pellicc.

esempio, il masnadiero, l'uomo da masnada, mutò senso per questa guisa. La ragione dell'uno e dell'altro peggiorativo è troppo chiara.

a.1426

a.1426

Oprando Cereta
Bertolino Bedoschi
Rovado pescatore
Bazoleo Gaetani
Comino Grando cimatore
Andreolo da Pompiano calz.
Bertolo Marenda
Finalia Premolo
Betino da Calepio
Paolo da Lodi speziale
Pietro Stancario notajo
Lorando da Castenedolo agricoltore.

Bertolo da Lodi agricoltore.
Giovanni Calcagno daziario
Bertolo da Lodi usurajo
Tonino Seroti
Fachino Albergario agricolt,
Bono da Cremona oste
Daga mugnajo
Rainerio Bulgaro agricolt.
Funolario agricoltore
Andreolo Amadei agricolt.
Regio agricoltore
Pietro Perotti
Gio. Spinoni ortolano.

E se mai fu popolo, se fu città largamente rappresentata, fu certo la nostra in quel solenne convegno, dove a paro coi Maggi, cogli Avogadri, coi Brusati, coi Porcellaga e cogli altri gentiluomini del paese veniano muniti del loro mandato al grave giuramento artigiani d'ogni mestiere: dodici agricoltori, dieci lanajuoli, cinque calderaj, cinque rigattieri, un cangia valute, quattro pellicciaj, uno spadajo, un pescatore, ed osti e tessitori e daziarj e falegnami e calzolaj stendendo la callosa ma onorata loro mano sul vangelo, che rendea sacra la loro come la parola dei re, e che al pari di essi la sapevano mantenere. — Ma torniamo alla storia.

Nè la città soltanto, ma parte assai del Bresciano era già sottomesso alla repubblica di Venezia: Perchè prima Salò, <sup>4</sup>

1. Ex primis Salonenses in ripa Benaci defecere. Tum omnis illa ora, quæ juxta lacum est, partim amicitia Carmagnolæ, partim Castrorum et obsidionis metu etc. BILLIUS, l. cit. col. 92. – Di s. Felice p. e. lo attesta una ducale del 15 maggio 1426 (che noi daremo nel

Cod.), per tacere d'ogni altro castello. - È nel Sanuto la seguente nota: « 23 marzo 1426. I nostri ebbero la terra di Salò, e così tutti gli altri castelli di Riviera di sua volontà, ch'erano stati benissimo forniti; s. Felice, Gavardo, Rivoltella ecc. erano venuti alla nostra ob-

poi tutte le borgate del nostro Benaco volontarie si proffe- a.1426 rivano. Anche Asola mandò suoi deputati al Gonzaga condottiero al soldo dei Veneziani, il quale in nome della Repubblica la riceveva 1. Il castello di Montechiaro si arrendeva il 12 ottobre: i Camuni per quella vece serbarono assai tempo ancora per opera de'Federici al cadente ducato la devozione, mentre i guelfi degli Orzi furono de' primi a ribellarsi e ad ingrossare l'esercito veneziano. Senonchè la terra ed il castello furono serbati da Maffeo Gambara commissario del duca; e Oldrado Lampugnano, Achille Avogadro, Tartarino Capriolo, Beltramino Romano con una comitiva di nobili veneziani s'avvicinarono agli Orzi per ottenerne il possesso; ma le genti del duca, levato il ponte, si opposero all'entrata, per cui non l'ebbimo che più tardi assai 2.

Le prime origini della sommossa del ventisei non si conoscono ancora; perchè già prima della congiura di Gussago le valli Sabbia e Triumplina avevano mandati oratori ai veneti rappresentanti Marco Dandolo e Giorgio Cornaro nella città di Verona, e trattata con essi la soggezione delle vallate alla Repubblica, la quale promettea serbarle in quelle condizioni che sotto il Malatesta 3.

L'espugnazione di Brescia e le crescenti sconcordie dei generali piegarono il duca alla pace: Martino V, che ne fu mediatore, spedi a trattarne in Venezia il cardinale di santa

bedienza ». - Alle quali parole risponde una nota ch'io leggo a tergo degli Statuti Benacensi del sec. XIV. A. MCCCCXVI die sabati XXIII Martii. Spectabilis et Generosus Vir Dignus Andreas Marcello intravit et accepit terram Salodii pro Ill. et Excell. Ducali Dominio Venetiarum.

- 1. Mangini, Storie Asolane al 1426. Daremo il documento nel Codice Diplomatico al 1426.
- 2. Codagli, Ist. Orceana a. 1426.
- 3. È un' antica ed inedita informazione del fatto registrata nelle citate Benemerenze delle Valli Trompia e Sabbia presso di me, la quale pubblicherò nel Codice.

trentesimo giorno di dicembre fu stabilmente conchiusa 1.

Per le quali convenzioni Brescia col territorio tutto, e per quaranta passi anco al di la dell' Oglio rimase ai Veneti, e fu reso ai Fiorentini quanto Filippo aveva tolto ad essi, i quali con questa guerra accrebbero ai Veneziani stato e grandezza, ed a loro povertà e disunione <sup>2</sup>.

Ma noi continuando in un racconto sommario le cose avvenute dal 1425 a tutto il 26, che mutarono le condizioni della nostra città, e bramando recarle innanzi nel loro complesso, non ci siamo curati di svolgerne più largamente alcuni fatti speciali. Questo è un debito che ci rimane. Proviamci a soddisfarlo.

Già dal 1403 Ottone dei Terzi conte di Tezzano e Castelnuovo, delegato visconteo venuto ad accordi coi guelfi di Brescia, perdonava le ribellioni e le violenze del loro partito collo sborso però di ottomila fiorini alle milizie del Duca sorvenute alla ricupera della terra bresciana. Seimila fiorini toccarono agli urbani, e di duemila si aggravava la

- 1. Leon. Aretini in Comment. R. I. Script. t. XIX, col. 931. Navagero, Storie Veneziane, R. I. S. t. XXIII, col. 1090. Sanuto, Op. cit. Simonetta, in Vita F. Sfortiæ. Rer. Ital. Script. t. XXI, col. 200. Billius, Hist. cit. col. 92. R. I. S. t. XIX. Bracciolini, Stor. Fiorentina ecc.
- 2. MACCHIAVELLI, Storic Fiorentine, libro IV. Ometto di qui far nota delle gravi testimonianze cui fu desunta quella difesa ed oppugnazione, che levò tanto rumore per

tutta Italia e - « che in quelli tempi, e secondo quelle terre fu tenuta mirabile ». MACCHIAVELLI, l. cit. Bensì al Poggio Bracciolino, al Cronaco Trivigiano, al Sanuto, ai Commentarj di Gino Capponi, alla Storia Fiorentina dell' Ammirato, al Capriolo, al Comparoni dovremo aggiungere la Storia patria del nostro Maggi, gli Aneddoti del Brognoli, i Codici Quiriniani C, I, 10, C, I, 13 ecc. nonchè i transunti Zamboniani presso di me, ed altri docum. di pubbl. e privati archivj.

provincia. Capi dei guelfi intervenuti all' accordo furono Gi- a.1403 rardo Martinengo, due Lantana, Gianfrancesco di Prevosto Martinengo, Lorenzo e Giovanni Bona, Achille Avogadro 1. Del resto parve inutile componimento, e fors'anco non ad altro messo innanzi dal Terzi che per saldare coll'oro altrui qualche debito che avea coll' Avogadro 2. Perchè dopo la sconfitta dei guelfi e Maltraversi, presso ad Isola della Scala, in cui perivano, come narra una cronaca 3, da cinquecento Bresciani ch' erano accorsi per sostenerne le parti, Pietro Gambara (9 agosto) pigliava Gazzo colla parte ghibellina, ed alla testa di quattromila uomini 4 si era mosso contro il castello di santa Croce.

Ricuperava in questo mentre il Duca la città di Brescia (18 settembre) lasciandovi a guardarla Pandolfo Malatesta<sup>5</sup>; Pietro Gambara, come abbiam narrato, risollevate per tutto il Bresciano le antiche gare, tentò l'assalto della sua città, ed uscitagli vana l'impresa, errò lungamente imperversando per l'agro nostro e pel Cremonese. Fu a Bordolano (12 maggio 1403) colle genti del Malatesta; quando fatta una grida, che dai diciotto ai sessant' anni s' arrolassero i Cremonesi alla causa loro, pena la morte, piantavano un patibolo a terrore di chi non obbedisse. Ma più atterrito fu lo stesso Pandolfo quando poco mancò non fosse pigliato a Monza da Francesco Visconte. L'avventuriere fuggi semi-

- 1. Registro Municipale F. Docum. 22 settemb. 1403. Lo daremo altrove.
- 2. T. VII, a. 1403 di queste Istorie.
- 3. Fram, di Cronaca Cremonese contemporanea dal 1339 al 1442, pagina 3 del mio esemplare. E sappi che in questo male teneano insieme li Guelfi e li Maltraversi (Malversi secondo il Billia, col. 15, che
- sembrano ricordarci li Malesardi del sec. XIII), e li Ghibellini erano per se.
- 4. Cron. Crem. cit.
- 5. Idem an. 1403. a di 18 de septemb. havemo lettere dal Ducha de Mlo como la sua gente havevano cazato el Signor de Padua fora de Bressa, e fò lassata in guarda al Signor Pandolfo Malatesta.

nudo nel castello di Trezzo. Altrove il Gambara, suo fedele, colto da un dardo (24 novembre 1404) moriva 1.

Come Pandolfo si facesse padrone della nostra città l'abbiamo veduto. Abbiamo narrate queste guerre infelici che gli diedero per un istante l'ambita signoria. Anche vedemmo a quali patti gli fosse data 2: ma non era secura. Invano fulminava una sentenza di bando e di confisca 3; le condanne non valevano, e lo stesso Folchino Maggi, suo commissario per le entrate e pei beni dei ribelli, pare che lo tradisse; poichè un decreto che lo mandava poco dopo esattore in Cadignano (8 gennajo 1406), lo assolve 4 dalla confisca e dall' esilio. Per altra parte parea larghissimo di privilegi. Riconosceva gli antichi del castello di Chiari (1406 15 luglio) 5, perdonava agli uomini delle valli Trompia e Sabbia parecchi pubblici balzelli, avendone in compenso promessa di fedeltà e di sostegno personale, nè gli aggravava che di mille lire di planeti bresciani per ogni valle e per il 1405, diminuendo la somma negli anni consecutivi 6. La for-

- Idem. 1404 adi 24 novemb. Sapemo che Pietro da Gambara era morto de una sagitta. Costui haveva tutto lo seguito de Parte Ghibelina, del Bressano e de Bressa.
- 2. Stor. Bresc. t. XII, a. 1404.
- 3. Alle già ricordate quante se ne potrebbero aggiungere! Due sole ricorderò: 1ª quella del 6 giug. 1405, in cui vengono confiscati a Carlo Maggi 700 piò di terra su quel di Bagnolo, venduti poscia ad Achille Avogadro (Cod. 8. Ivi Annali Maggi, p. 124); 2ª quella per cui ad un Berardo Maggi di Matteo pode-
- stà di Bergamo, di Reggio, di Crema (che sposando una Boccaccio obbe in dote la metà di Venzago, la quale poi vendette a Lonato) toglieva il Malatesta la rocca di Coccaglio (Cod. Quir. C, I, 9). Venzago fu poi diviso tra i Maggi ed i Boccaccio con Istrum. 31 maggio 1400. Repertorio Lonatense presso di me.
- Miei Codici, n. 8. Ann. Maggi, ivi.
   Reg. Municip. F, a. 1406.
- Datum Brix, octavo Maii, Ind. XIV, 1406. Benem. delle valli Trompia e Sabbia presso di me, ed il bel Cod. Quirin. II, V, 5.

mola dell'atto ha carattere di convenzione tra le valli ed il a.1105 novello signore. E fu in quel tempo che lamentando la scompigliata signoria, bramoso che ritornassero i proscritti, com' egli stesso diceva, ai propri lari, pubblicava un amplissimo perdono tanto ai Comuni come agli uomini d'ogni partito, cancellando le proscrizioni, abrogando i processi e le condanne per qual si fosse delitto dal 43 luglio 1405 in poi, non compresi per altro i possessori della rocca di Manerba sul lago di Garda e loro seguaci, fino a che non avessero consegnato quel forte nelle sue mani <sup>1</sup>.

Queste indulgenze non usò cogli Asolani: sopravanzati alla vendetta ed alle rabbie ghibelline, ritornati alla terra fumante ancora dell' incendio che l' avea distrutta, rifabbricatala col braccio dei guelfi accorsi dalle rocche vicine, eletti nuovi consoli, mandavano a Pandolfo Giovanni Alfieri e Comino Armani perchè volesse riceverli quali sudditi suoi, pregandolo venisse coll'armi a liberarli da parte ghibellina, che ritornata agli sdegni, avea recinto l'appena riedificato castello. Cinquecento cavalli spediva il Malatesta, ed Asola fu sua, ponendovi capitano e podestà Martino <sup>2</sup> dei Galli; ma non risulta che di molte benemerenze appagasse quegli infelici. Eppure in quella terra ricoveravano assai potenti ghibellini, che al risorgere di parte guelfa cercavano scampo nelle rocche territoriali. Fra questi rammenterebbe il

- 1. CAMILLI MADII Hist. de Rebus Patriæ. Cronaca inedita Quiriniana C, I, 14, probabilmente originale, benchè in molte parti mutilata, ed A, III, 20 apogr. p. 170; ivi la lettera Malatestiana che daremo nel Codice Diplom. exceptis tamen omnib. et singulis existentib. et commoran-
- tibus in Rocha de Minerva Riperie Lacus Garde nec non eorum adherentibus etc. nisi ipsa Rocha in manibus nostris relaxata. Item exceptamus d. Arighinum et Fratrem de Iseo (desicit sinem).
- 2. Mangini, Storie Asolane, pag. 54. Lett. Malatest, 14 marzo 1405.

Mangini alcuni Rodenghi, Duchi, Gavardi, Lechi, Marini, Negrini da Maguzzane, Inverardi, e così via.

Ma le cose del Malatesta tuttavolta incerte l'obbligavano a rompere colle terre sottoposte le promesse antiche. Asola, che terminati non avea per anco i ristauri delle fortezze e del paese, trovossi compresa nelle taglie di tutto il Bresciano. Reclamò la infelice, e quel reclamo a nome « dei poveri abbandonati del già Comune, ed or Comunello di Asola, esponeva, come dal 1403 venissero a tradimento oppressi e dispogliati dal castellano di rocca grande Giacomo della Croce e dai guelfi di Brescia taliter quod non remansit lapis et tegula super lapidem et tegulam, per cui la misera terra stette diserta fino a che non si diede al Malatesta; che racchiusi nella piccola rocca e circondati dai loro nemici sostennero gli Asolani patimenti e povertà, sperando sempre nel braccio suo; che molti dispersi pei castelli vicini traevano a stento i loro squallidi giorni; che posti gli abitanti al confine del Mantovano e del Cremonese, bisognosi di recinti e di propugnacoli, non trovavano altro scampo che nella sua misericordia. Volesse dunque tenerli sollevati dai gravami reali e personali, e guardasse all'inopia del Comune ed allo sperpero cui fu gittato dalle stragi e dalle rovine, talchè sia concesso a quegli infortunati che si erano raccolti a piangere sulle rovine della terra natale rifabbricarsi la patria smantellata, ed ai dispersi per le limitrofe campagne il ritorno alle deserte famigliuole » 1.

Pandolfo perdonò sovvenzioni e taglie e carichi d'ogni fatta ai supplicanti, purchè tenessero vendita di sale da

 Il Privilegio, che manca nel Mangini, vennemi comunicato dalla cortesia del colto giovane asolano Domenico Bernoni, raccoglitore solerte dei documenti del suo paese, ora Segretario Comunale di Roncoferraro sul Mantovano. Noi lo daremo nel Codice. gabella, nè d'altro sale usassero colà; pagassero l'imbottatura del vino e il dazio del ferro, delle granaglie e del bestiame. Se l'atto valligiano che abbiamo ricordato fu reciproca trattazione, questo per gli Asolani fu concessione umilmente dimandata.

Valcamonica intanto si teneva ancora dalla duchessa di Milano <sup>1</sup>; ed è singolare, che mentre la città s' era posta da sè nelle mani del Malatesta, in un diploma concesso al nobile Macagno dei Federici (18 settembre 1405) la si dica tuttavia di Giovanni Visconti, il quale aveva in quell' anno mandato suo luogotenente nella patria valle con mero e misto imperio e podestà della spada il nobile giureconsulto Filippo Emilii <sup>2</sup>, mentre un altro Legato rappresentante il Malatesta era già corso di terra in terra nella patria valle a riceverne i giuramenti di fedeltà. Avvertasi ancora che il vicario di Pandolfo apparirebbe susseguito due mesi dopo a quello dei Visconti, i quali non badando al rivale, mantenevano in quelle montagne le antiche magistrature <sup>3</sup>.

Filippo Emilii con decreto visconteo datum Suncini (7 settemb. 1405) aveva dunque suprema potestà in tutta Valcamonica, messovi, come dice il decreto, a moderarla in torbidi ed ardui tempi. Aveva carico e facoltà di esigere le pubbliche imposte, d'imporre dazi, gabelle, fazioni come a lui paresse meglio; mettere al bando le proprietà dei ribelli, venderle, infeudarle a cui paresse, visitare castelli, intimare le mostre (monstras) dei castellani, confermare o togliere le

- Cod. 78 della mia Raccolta: in fine Documenti Camuni, atto 17 settembre 1405. Ivi è l'atto divisionale dei Visconti, decretato da Giammaria.
- 2. 1405. Dat. Soncini die 7 mensis

septembris. Nel Codice soprascritto.
3. Nessuna sorpresa dei due vicarj con-

temporanei. Brescia fu data al Malatesta in pegno; e quando ne fu padrone assoluto, i Visconti non avevano rinunciato alle loro pretese. gli ufficiali di tutta la valle, comprendendo nella sua giurisdizione le valli bergamasche di Trescorre, Seriana e Cavallina, e la riviera del lago di Sarnico <sup>1</sup>.

Dieci giorni dopo il nostro Emilii profittava di quell' ampie facoltà per compensare il nob. Giacomo Macagno dei Federici d'Angolo delle lire imperiali 4300 a lui dovute dalla duchessa e da Giovanni Visconti, e mettendolo in possesso dei beni ed azioni confiscate ad Antoniolo dei marchesi di Greve, di Loseno, Cimbergo, Buenno, Maligno, Ono, Cerveno, Nadro, Niardo, Paisco, Berzio, Demo, Curtenedolo, Malonno, Cevo ed Andrista, tutti luoghi camuni. L'atto fu stipulato nel castello di Breno sulla piazza ante canipam famulorum nel 17 settem. 1405, e confermato da Giammaria Visconti nel 28 dicembre 1407, mentre ancora duravano per tutta la provincia le risse di parte suscitate dalle ambizioni dei tirannelli susseguiti al dominio visconteo, ch' essi andavano lacerando.

La repubblica di Venezia non lasciava intanto le occasioni per mantenersi ne' diritti suoi. La bella raccolta Rosa possiede un volume le cui prime pagine contengono ventisette documenti del secolo decimoquarto (anno 1343-1348), molti de' quali non pubblicati sin qui <sup>2</sup>, che persuadono come la Riviera di Salò venisse governata <sup>3</sup> dalla Re-

- 1. Cod. 78 della mia Raccolta in fine.

  La carta sarà data per sunto nel
  Cod. Diplom. Ivi appare lo scomparto di parecchie provincie del ducato visconteo fatto da Giammaria
  Visconti a pro di Mastino, Giovanni
  ed Estore, coll' incarco ad Antonio
  dei Milii, vicario ducale, e Giov.
  Morone di fare la consegna delle cit-
- tà distribuite. Di Giovanni Emilii ribelle di Pandolfo esiste bando e confisca decretata nel 1406 (Cod. 111).
- 2. Si daranno nel Codice Diplomatico Bresciano.
- 3. Di questo fatto, che prelude alle mire veneziane sulla nostra provincia, non so se parli l'egregio Romanin.

pubblica, la quale sino dal 1336 vi mandava suoi podestà. a.1408 Ora (5 nov. 1406) dichiarando quest' ultima essere il lago di Garda tutto suo quale appendice del Veronese, scriveva al duca di Mantova per mantenervi le antiche imposte <sup>4</sup>. In questo mentre Francesco Gonzaga, possessore di Lonato, che dal 1404 aveva in pegno dalla duchessa di Milano (e fors' ebbe in assoluto dominio quando sostenne la fazione dei Carraresi), determinava che la borgata si reggesse da un podestà con quindici fiorini d'oro, e colla giurisdizione, come altrove dicemmo, su Castiglione delle Stiviere, Medole, Castelgoffredo, Bedizzole e Solferino.

Eppure in mezzo a tanto scompiglio una pace (delle mille infrante non appena giurate) si combinava nel luglio del 1406 fra Pandolfo ed il duca di Milano, per la quale al duca li die' tutti quelli castelli del Bressano che erano a sua domanda 2. Indarno adunque col 12 gennajo di quell' anno, come rilevo da un codice Quiriniano, i priori delle arti e i vessilliferi della giustizia del Comune fiorentino scrivevano al Signòre di Brescia: L' inclita potestà dei Guelfi, che più di novant' anni giacque sotto l'ombra di morte oppressa da tirannide crudele, risorse a vita. La vostra magnificenza e nobiltà ne la esalti qual madre fra i popoli lombardi. Noi frattanto penseremo col divino soccorso di spegnere questo nido di parte ghibellina, e sommettere, a gloria del guelfo nome, la città di Pisa. Guardatevi dai tradimenti e dalle confabulazioni dei Ghibellini; siate voi proteggitore dei Guelfi, sicchè non vi accada replicare a voi stesso: non l'avea creduto. Offeriamo a questo le nostre forze, che mai non mancheranno ad esaltazione della stretta alleanza nostra<sup>3</sup>.

<sup>1.</sup> MINISCALCHI, Osserv. sulla Scritt. Benacus. docum. X, pag. 89.

<sup>2.</sup> Cron. ined. Crem. p. 18, 25 lug. 1406.

God. Quiriniano E, VII, 2 in fine ad una leggendaccia del supposto s. Alessandro martire bresciano: Magni-

Indarno, io dissi, di tanto pregavano Pandolfo, il quale a.1407 accarezzando guelfi e ghibellini, facea leghe e trattati con ambo i partiti secondo il vento: ed or beneficava i Gambara, i Chizzola, i Martinengo di parte imperiale (1407, 1408 1), ed or blandiva l'opposta fazione; e mentre teneva a bada il duca di Milano, trattava copertamente colla repubblica di Venezia<sup>2</sup>, cogli Estensi e collo stesso Facino Cane, il terribile competitore del Duca, disposto a piegarsi dal lato del vincitore (1409). Intanto abbisognavano denari; e due pronti mezzi a farli erano le condanne e le investiture: infeudava Pietro Avogadro della terra di Polaveno 3; riscuoteva da un Maggi (Folchino di Carlo) 4, che aveva un anno prima fabbricato il castello di Cadignano, cento ducati d'oro come una multa, e confermava ad Antonio dei Manerba (1440) 5 le antiche benemerenze risalienti al secolo XIII ed alle prodezze del valoroso Biemino. Che se tutte volessi accogliere le concessioni da un lato e le confische dall' altro di questo cele-

> fico Domino D. Pandulfo de Malatestis amico nostro — Inclita potestas etc. Daremo questa lettera dei Fiorentini a luogo suo nel Codice Diplomatico.

- 1. Mia Racc. Cod. 98, p. 5 e 152, p. 59.
- SANUTO, Vitæ Ducum Venet. Rer. It. Script. t. XXII, col. 845. «Venne a Venezia il sig. Malatesta di Brescia accompagnato da cavalli 200, che li lasciò a Padova ».
- 3. Miscell. Quirin. F, IV, 5.
- 4. Cod. 9, mia Racc. È singolare un atto del 19 luglio 1410, col quale l' ab. di s. Zenone di Verona e Filippino Emilii conte Palatino, autorizzati da re Venceslao, legittimano

Folchino per la terza volta. Questo Emilii, nominato co' suoi cinque figliuoli in un Privilegio del medesimo re, ebbe diplomi e concessioni dal Malatesta nel 1404, che lo bandi nel 1411, revocando poco appresso il bando. Dieci anni dopo, ricuperata dai Visconti la città, ritornarono gli Emilii alle antiche benemerenze. Cod. Quirin. H, V, 5.

5. Mio Cod. 61. Documenti Benacensi.—
L'esimio parigino HUILLARD BRÉHOLLES, presidente dell' Accademia
Archeologica, accolse il prev. di
Biemino da Manerba (Hist. Dipl.
Federici II) non senza qualche riserbo, di cui parleremo.

bre venturiero, non basterebbero molte pagine. Pressato a.1410 dagli eventi, nella incostanza de' suoi propositi, nel bisogno di blandire i faziosi del novello suo stato, incapace di sostenerne con anima imperturbata le diffalte, lasciò negli atti suoi l'impronta delle subite ire sue e della instabilità dell' angustiato suo spirito. Erano torbidi e concitati momenti: nè credo che dall'autore d'una Storia Bresciana, testè uscita in luce, se ne cogliessero felicemente le condizioni e la natura.

Lasciato da un canto per adesso il modo con cui si viene dal giovane scrittore improvvisando la storia, qui soltanto avvertirò, che dove attribuisce al 1421 la proposta del Tangetino per noi tenuta, dietro gli apografi esistenti (e sono parecchi) del 1411, non ha valido fondamento 1. Erano già sette anni che la parte ghibellina inseguita dall' uno all' altro castello, più vivida che mai ripullulava. Processi e condanne ne risvegliavano più ch'altro gli sdegni. Giovanni Visconti la sosteneva, e il Malatesta reggeva a stento co' guelfi le cose sue, mentre Facino Cane ridendosi dell' uno e dell' altro s'era fatto padrone di Milano e di Pavia: ma signore egli stesso per l'audacia di un istante, poteva essere trabalzato da un altro più fortunato di lui. Quasi tutte le lombarde città, e credo averlo detto, non avendo più principe sicuro, potean essere dell'ardito che primo le sorprendesse; e in quanto al Malatesta, benchè morisse Facino, mai non fu come allora (1411) insidiato e quasi oppresso da' suoi nemici. E però qual meraviglia che gli stanchi di sofferenza servile venissero pigliando ardimento dall' occasione? o che piuttosto qualche occulto par-

<sup>1.</sup> Grande Illustrazione ecc. disp. 37,

il 1411 sia errore dell'amanuense, t. III, p. 56, nota. » lo penso che e debba leggersi invece 1421 ecc. ».

tito sollevasse il capo ridomandando al Consiglio (poichè quella era in bilico del venturiere Pandolfo) la potenza e la gloria dell'antico regime a Comune, come appunto i Milanesi di qualche lustro appresso? Nella fretta del sorpassare a pie' pari gli avvenimenti, l'autore non ha distinto il 1411 — quando la vigoria delle parti e delle opinioni teneva il campo, e inutilmente, impedito dalle vittorie di Facino e dagli ardimenti ghibellini, provavasi coll'armi il povero Malatesta a contenerli — dal 1412, quando veduta quella mole nemica scompaginarsi da sè, dinervata dal cozzo de' suoi propri elementi, risollevossi Pandolfo alle speranze antiche; e ripigliata l'audacia del soldato raddoppiò le sue file, bandi, confiscò, fece denaro un' altra volta, e racconciate un po' meglio le cose sue, fu tanto avventurato da poter pensare ad una guerra nel Friuli per conto della repubblica di Venezia (1413) ed aversi un anno dopo la Valcamonica. Nè l'ipotesi che porterebbe al 1421 la proposta del Tangetino 1 parmi probabile anche per questo, che bloccata in allora ferocemente la città di Brescia, nonchè pensare ai Grigioni, ebbe tempo appena da spedire solleciti messi alla Serenissima per un soccorso, ed a Milano per un accordo. L'autore non ha pur troppo compreso nè lo stato precario di quelle subite e fuggevoli signorie degli anni primi del secolo XV succedentisi a vicenda secondo che volgevano i casi di quelle non battaglie ma incondite guerricciuole, nè la dubbia fede di quegli ottimati che stavano sempre all'erta spiando attenti i disastri del condottiero da ventura, per tradirlo coll' abbandono di quelle bandiere sulle quali un giorno prima l'avevano giurata. Non Brescia unica e sola, ma presso che tutte le città lombarde avrebbero potuto impunemente e con franco accento fra le vio-

<sup>1.</sup> Grande Illustrazione ecc. l. cit.

lenti vicissitudini, caratteristiche del tempo, discutere e antii proporre quell' audace partito che loro fosse parso il più adatto a cessarle un istante. La morte di Giangaleazzo (1403) lasciando allora due figli pupilli ed una donna, fu inevitabile dissolvitrice di quegli ordini compatti che gli avevano costato tanto pensiero. Poi vennero i Gonzaga, i Verme, i Barbiani, gli Alberici, gli Urbini, i Malatesta, che attendevano a capo chino le volontà del Visconti, ma ne aspettavano la morte come un branco di levrieri che tende l' orecchio al suono del cadente guinzaglio per isbrancare.

Nè questi soltanto ch' erano della corte; ma i Rossi, i Carraresi, i Rusca, Terzi, Benzoni, Estensi, Cavalcabò, e quanti di simil tempera e delle eguali ambizioni furono in armi; e le città prese e ripigliate quasi ad un tempo mutavano signore prima ancora che l'espulso avesse potuto raffermarvisi; donde negli urbani partiti e ne' consigli delle Comunità un arbitrio di risoluzioni superiore al sospetto d'una potenza che già sapevano dell'istante. Il patriziato ridevasi di bandi e di confische, le quali non appena pronunciate dal primo, venivano cancellate dai sorvenienti dominatori. E i soldati, per quanto è risoluta questa energica parola, speranza non avevano che nella spada: convinti appieno che le opinioni dominatrici delle adunanze cittadine non si vincono col terrore, lasciavano che tenessero il campo nella speranza di arrestarne il corso con un colpo di mano non appena lor fosse dato trovarsi bastevolmente in armi per arrischiarlo. Quei principi e venturieri, non del discutere di qualche urbano Consiglio, ma temevano dei rivali, che non meno armati di loro stavano all' erta per involarsi vicendevolmente qualche branello delle insanguinate loro terre. Essi temevano meno assai le parole di qualche libero oratore, che il fatto compiuto di quelle subite avvisaglie, di quelle sorprese che non ammettono discussioni, e le troncano colla realtà di un assalto, di un incendio e d' una strage. Guglielmo Tangetino aveva scelto adunque l' opportuno momento (1411) ed avea dato una prova di nobile coraggio e di patrio amore. L'acre suo motto contro i principi italiani <sup>4</sup> era allora senza pericolo, perchè lanciato quando il Malatesta poteva a stento pensare a sè; era giusto perchè di un tempo in cui le accuse avevano fondamento maggiore dalla recente realtà. Pronunciato nel 1421, presente forse il principe già vinto dalla sventura, chiedente egli stesso e quasi implorante la volontà del Consiglio, sarebbe stato uno sfogo di basso rancore e di più bassa vendetta, quando per altro gli adunati non avessero potuto sospettare in quell'orazione la bravata di un dissennato.

Ritornando al Malatesta, l'incerto suo dominio (1411) era stimolo ad altri di ambiziosi disegni; e già il duca di Mantova signoreggiava nelle *Squadre*, come dicevansi allora, d'Asola, di Canneto, di Montechiaro e nel comune di Lonato<sup>2</sup>. Indarno il Malatesta metteva taglie per afforzare i castelli delle borgate e dar la caccia ai banditi, obbligando i

- « I principi italiani che si sono usurpati il dominio della nostra repubblica ci sono riusciti atrocissimi tiranni ». E tutti sapevano come Pandolfo Malatesta l'avesse ottenuto.
- Reperit. in Libris Extimat. de anno 1411. sub D. Pandulfo de Malatestis etc. in infrascriptis Quadris, que Communia possidebantur per magn. Dom. Mantuæ. Videlicet — Squadra de Canedo. Com. de Casali Rumano, de Fontanella, de Mul-

fa? (altrove Milifu ed Omelfa), de Buzolano, de Aquanigra, de Volungo, de Beveraria, de Carzageto. In squadra de Asula, Redoldesco, de Plubega. In squadra de Monteclaro Com. de Castiono de Stiveriis, de Solferino, de Castro Gufredo, de Guidizolis, de Medulis. Com. de Lonato per se. Nel Codice — Iura spectabilis Com. Riperiæ pro Venzago presso l'arch. comun. di Salò. Documenti raccolti per lite colla terra di Lonato.

terrazzani a pagarle <sup>4</sup>; indarno ai fuochi accesi per ordine suo dall' alto del castello preminente alla città rispondeva la torre di Cadignano, dov' erano forse attruppamenti nemici <sup>2</sup>, mentre scemo di vittovaglie infeudava il Comune le terre di Mariana ai conti di Prato col mero e misto impero <sup>3</sup>. Le cose volgevano alla peggio; ond' egli recatosi a Venezia, le si offeriva condottiero di ottocento lance e cinquecento cavalli, et la Signoria lo accettò <sup>4</sup>. Anzi abbiamo dal Redusio <sup>5</sup>, che chiamato al comando delle armi veneziane, spendesse tutto quell' anno nelle imprese della Repubblica, che era in guerra cogli Ungheresi; e narra il Sanuto che fosse capo della fazione.

E quelle imprese restitutrici ai Veneti del Friuli minacciato, gli valsero ben tosto compensi e guiderdoni dalla Serenissima, sicché le sorti del venturiero furono migliorate. Reduce a Brescia <sup>6</sup>, confortato dall'amicizia e fors' anco dall'armi veneziane, assaltò Gabrino Fondulo, conquistò la Valcamonica, strinse alleanze colla corte di Milano <sup>7</sup>, e vedeva,

- Della rocca di Quinzano ricostrutta parla un decreto del 10 marzo 1411. Codice 61, carte 59, mia Raccolta.
- 2. Lett. di Pandolfo 4 maggio 1411. Cod. 78 idem.
- 3. Cod. 134, p. 46. Ivi serie degli atti relativi a Mariana dal 1404 al 1418. Carta del 12 febbr. 1411: maxime hoc tempore q hec civitas et ejus districtus pro civibus et habitatoribus in ejusdem victualibus indiget: e sperando che il Prato difenda i passi mantovaui per le granaglie, dederunt (Abbas et Anciani Com. Brix.) atque transtulerunt prefato dno Carolo etc. merum et mixtum imperium, et gladii pote-
- statem etc. in dicta terra . . . Marianc. Reg. B dell' archivio municipale, p. 190.
- 4. Codice 70, p. 49, mia Raccolta. 1412. — « Il Sig. Pand. Malatesta sig. de Bressa vene a Venetia et offeritose con lanze 800 et fanti 500 et la Signoria lo acetò ». Un esemplare di questa Cronaca è nel Liber Fragment. già della Raccolta Mazzuchelliana, ora di proprietà del canonico Onofri.
  - 5. REDUSII Chron. t. XVIII, R. I. S.
  - MURAT. Ann. a. 1413. SANUTO, Vite dei Duchi di Venezia, col. 432, R. It. Scr. t. XXII, 30 aprile 1413.
  - 7. Liber Fragmentorum. « La Signoria,

dopo tanto contendere, le valli bresciane riunirsi ad una pace, e pubblicarsene l'istrumento nella terra della Nozza il 20 gennajo del 1413. Intervenivano a quella concordia di guelfi e ghibellini gli ambasciatori di tutte le nostre valli, delle terre pedemontane e della Franciacorta. Esistono in Bovegno ancora i mandati pei comuni di Odolo, Pezzaze, Preseglie, Marmentino, Sarezzo, Piano, Berzo ed Esine 4. Alleanze di un momento: Valcamonica ribolliva, ed era già ritornata sotto i Visconti, che perdonato a Pisogne il debito colle Camere del Duca e del Malatesta, rimettendo ai guelfi ed ai ghibellini ogni colpa dal 1403, erano larghi a quella terra di molti privilegi 2, mentre un decreto di Pandolfo concesso agli uomini di Montechiaro assolveva gli uccisori del castellano quando la rocca fu per essi occupata, permettendo che gli uffici Malatestiani non durassero più di un anno, che Tabacino dei Tabacini fosse cacciato dal paese, e che i ribelli fatti prigionieri nella guerra di Facino Cane fossero liberati3. Era conferma del perdono conceduto da Carlo Malatesta (1406) pel sacco e per la morte dei poveri Mezzani 4. Ma Quinzano provò l'ira di Pandolfo; poiche saputolo nido di congiurati ne spiano la rocca 5.

Già dall'aprile del tredici la Serenissima l'aveva eletto del Consiglio Maggiore coll'assegno di mille ducati all'anno, e la condotta di mille lance a tredici ducati al mese

el Duca de Milan et il sig. Pandolfo se ligono insieme contro il re de Ungaria con patto che la Signoria le faccia le spese per un tertio, e il duca per due terzi et il sig. Pandolfo in capitano di detta gente.»

- Annali della Comunità di Bovegno. Cod. 70, p. 61 presso il Com.
- 2. Cod. n. 434. Doc. 14 aprile 1413.
- Cod. Quirin. C, I, 10. Storie di varie terre del Bresciano. Montechiaro 1413, 9 giugno.
- 4. Idem.
- 1414, 25 aprile. El Sig. Pandolfo have Quinzano et sì lo fe spianare perchè era suo ribello. Cron. ined. Cremon. presso il dott. Francesco Robolotti.

per ciascuna: n'ebbe altri mille come condottiero in tempo a.1113 di guerra, e quattrocento nella pace; furongli dati argenti, e panni di seta e d'oro; fu creato duca di Creta, onoranza che rifiutò: anche fu preso di comperargli una casa in Canal grande per seimila ducati. Le vittorie del Friuli mutavano la sua fortuna. Partito da Venezia (1º luglio del 1413), pigliava diciotto castelli sul Cremonese con animo di aversi Cremona; e sospetta il Sanuto qualche intelligenza del signore di Brescia col re d'Ungheria, le cui genti aveva egli da poco sconfitte 1. Parrebbe ad ogni modo che ritornasse alle venete lagune offerendo al Senato il braccio suo, mentre in secreto nella rocca di Pavia si gettavano le fila di una trama contro i Visconti, nella quale Pandolfo era intinto 2. La Valcamonica era tornata (anno 1414) al Malatesta, nè forse alcun' altra valle lombarda fu tante volte presa e ripigliata siccome quella dal Duca e dal Malatesta, che del 1415 dovea renderla ancora al suo rivale 3 per riaverla in quell' anno medesimo 4. Ma queste gare di signoria non tolsero che a grande onore, come scrive il Sanuto, di Pandolfo Malatesta nel 1416 si facesse una tregua 5. a.1416

E forse a questi giorni per lui sì avventurati fu battuta la bella e rara moneta Malatestiana posseduta dal Morbio. Noi la daremo nella terza tavola della zecca cittadina. Frattanto udiamone la descrizione fatta da un valentuomo 6. « La

<sup>1.</sup> SANUTO, Vitæ Ducum Venetorum, R. I. S. t. XXI, col. 888 e seg.

<sup>2.</sup> Idem. col. 886.

<sup>3.</sup> P. Greg. di Valcam. Storie Camune.

<sup>4.</sup> Dipl. del Malatesta 26 nov. 1415, a Comincino dei Federici di Angolo, d'infeudazione di parecchie terre già tolte a più ribelli Camuni. Cod.

<sup>78.</sup> Nel 16 ag. 1419 tornata la valle ai Visconti, rinnovano questi al Comincino ed altri Federici di valle d' Angolo, nonchè agli uomini di essa, quel privilegio.

<sup>5.</sup> SANUTO, f. cit. col. 910.

<sup>6.</sup> Kuntz, uno dei più diligenti e appassionati incisori di monete, che

moneta è d'argento del diametro di 19 millimetri. Ne ignoro il peso; ma facendo riflesso al diametro ed alla grossezza, stimo non dover passare i 6 carati. Sul diritto ha una testa barbata volta a destra, coronata di grappoli fioriti, con fisonomia ben differente dai ritratti che del Malatesta si hanno in medaglie ed altri monumenti. Nel giro corre la leggenda: + PANDVLEVS: D: BRISIE: ETC. = Sul rovescio sta raffigurato il protettore s. Apollonio assiso in cattedra colla testa nuda, nimbata, la destra sollevata in atto di benedire, e colla sinistra reggente il baculo vescovile. Nel giro il suo nome: s. Apollonivs :: - Alcuna traccia di segni o sigle od impronta di zecca male apparisce sotto il santo, per esser ivi la moneta male impressa o consunta ». Abbiamo esposta più addietro l'opinione del Morbio sul rarissimo nummo da lui posseduto; ma la nessuna relazione fra le immagini del Malatesta ed il busto in esso rappresentato si opporrebbe alla sua congettura, molto più che il perito incisore potea darci con artistica maestria l'immagine di Pandolfo purchè lo avesse voluto. Fu pensato alla testa di un Ercole coronato di fiori, forse adulando alle imprese fortunate del capitano, e riproducendo per avventura le forme di qualche antico cammeo; ma il collare d'una veste torrebbe fede all'Ercole degli antichi, quasi sempre ignudo. Con tutto ciò, questa congettura, e l'altra del chiarissimo dottor Lazzari di Venezia, che trovava nel busto una specie di simbolo od arma parlante del nome Malatesta (non altrimenti che la testa del Moro nel quattrino Malatestiano) mi parvero entrambe molto felici. L'arte della moneta è prova che il signore di Brescia sapeva scegliere gli artefici, e ricorda quel passo del Capriolo

aggiunga all'artistica intelligenza ed alla precisione de' suoi disegni la scienza del numismatico. Sua lettera 38 luglio 1858 (Venezia).



- Wonele inedite della Leccu Bresciuna Distinta H. 10 11 12 13 Your Gelmini , 14 C. Morko , 16 Topscu



in cui parlasi d'un santuario che a' tempi dello storico si altita diceva ancora la cappella di Pandelfo, forse perchè da lui medesimo innalzata e fatta dipingere da Gentile pittor fiorentino <sup>1</sup>. Del resto nessuno ci vieta supporre che vi lavorassero di conserva Ottaviano Prandini e Bartolino Testorino pittori bresciani, al cui valore il Capriolo <sup>2</sup>, che viveva nel secolo XV, non sa contrapporre alcun rivale. Marino Sanuto, quando nel 1484 arrivava, com'egli dice in

" Brexia demum zentil e si cortese "

visitava anch' esso « nel Palazo dil Capitano la capella bellissima, degna et signorile, fu et fece far Pandolfo quando era signore; li costò ducati 14 milia » 3.

La Riviera intanto si governava ancora dal Malatesta, poichè sorta questione sui luoghi di Drugolo e di Venzago fra Lonato ed il duca di Mantova, quest'ultimo confessò che spettavano all'agro benacense <sup>4</sup>. Eppur l'astro di Pandolfo, come dicemmo, impallidiva. Scaduta una tregua (1448), si riprendevano l'armi, e quindici castelli toglievano i Visconti in sul Bresciano <sup>5</sup>. Un'altra pace, essendone mediatore Martino V,

a.1418

- 1. Gentilis pictor Florentinus Pandulfo tune principi Sacellum in præsentiarum usque Pandulfi capellam
  vocitatum et ipse graphice pinxerit. Gapreolus, Chron. Brix.
  lib. IX, carte Ll, e Camillo Maggi,
  Cronaca Ouirin. al 1408.
- 2. Quo tempore hæc civitas Octaviano Prandino et Bartholino cognomento Testorino pictoribus floruit. Quorum virtuti et muneri in colorandis imaginibus nemo adhuc par usque inventus fuit. Gapreolus, Chr. de reb. Brix. 1. IX, ed. del 1500, c. LI.
- MARINO SANUTO, Itinerario per la Țerraferma (Padova 1847), pubbli-
- cato non ha molto dal diligente Rawdon Brown. Che la cappella fosse in Palatio populi Brixiæ lo abbiamo dal Maggi, e v' ha chi sospetta che fosse nell'attuale archivolto che dalla Posta Vecchia conduce alla Carità. Ivi sono tuttavia le impronte di un sacro edificio, che certo era chiuso a tergo dal muraglione di cittadella, che scendendo dal clivo di Sanoluogo, andava ritto sino al termine del Dosso.
- 4. Lettere del Gonzaga 27 magg. 1416 a Pand. Malatesta, cod. 61, mia Racc.
- 5. SANUTO, 1. cit. col. 914.

fu rinnovata (1419) e rotta quasi ad un tempo dal Malatesta. Filippo Maria gli mandò contro il Carmagnola, di cui narrammo le rapide conquiste 1: sicchè al 1421 la città di Brescia bloccata per ogni dove, ridotta agli estremi, di celato, e per uomini usciti la notte dalla cerchia del blocco (altro che alleanze coi Grigioni! 2) si profferiva al duca di Milano mentre che alla repubblica di Venezia domandava soccorsi. Il ritardo di questi e la penuria delle provvigioni affrettarono la cessione 3, che fu poco stante convenuta con Filippo Maria.

Ma queste subite fortune dovute al braccio di un solo ed ai casi incerti della guerra non avevano salde basi. Passato il Carmagnola sotto alle insegne della Repubblica, ritolse al duca di Milano, potentemente favorito da un branco di congiurati, la città di Brescia. Come avvenisse quel mutamento, in poche pagine l'abbiamo raccontato. Più non restaci adesso che profittare di due cronache, fin qui non

- Nelle Storie Bresciane, tomo VII.
   Il Magini porta qui le condizioni concesse dal vincitore agli Asolani, esentandoli in qualche modo dalla dipendenza bresciana; di più, riconosce le vendite fatte da Pandolfo (MANGINI, p. 65, Dipl. 1419 dato da Gussago il di 8 novembre 1419). Si conoscono i privilegi Viscontei concessi nel bollore di quelle vittorie 1419-1420 ai Federici di Valcamonica, 5 giugno 1419, (Ced. 78 in fine). A Montechiaro 1420, a Chiari 1421, a Folchino Maggi, ai Medalli di Muslone ecc.
- Vera è bensi una invasione del Duca contro i Sacchi usurpatori di Bellinzona e di Domodossola, che so-
- stenuti dagli Svizzeri, diedero al Malatesta una fiera sconfitta. BIL-LIA, Hist. Mediol. p. 55, R. I. S. t. XIX. Bossus, ad a. 1422 in Chron. Vita Ph. M. Vicecom. c. XVI, p. 990 e seg. in R. I. S. t. XX. MACCHIAVELLI, Discorsi Liviani, l. II, c. XVIII, p. 247. Arte della guerra, lib. II, p. 235. Ma questo avveniva nell'estate del 1422 quando già tutto in Brescia era compiuto. Non confondiamo i tempi. La cronologia, dice Carlo Cattaneo, è l'occhio della storia.
- 3. Dum cives in dies acrius obsidione premerentur etc. Cum autem Victui necessaria deficerent etc. Madi, Chron. Cod. Quir. A, III, 20.

pubblicate, per conoscerne più addentro i vari casi. L'una alizza ci è data da Pandolfo Nassino e da un codice Mazzuchelliano, l'altra da un altro codice della Quiriniana. La prima è a porsi innanzi per candore di note qualche volta rispondenti quasi a capello a quanto narrano col Sanuto gli storici veneziani. Preferisco recarla tal quale, sicchè il volgare accento e la semplice e spassionata narrazione aggiunga fede al racconto <sup>1</sup>.

(1425) A dì 23 febr. 1425 lo conte Crimignola che era sta zeneral cap. del duca Filippo vene a Treviso con 20 familii perchè era venuto in differentia con lo ditto duca, lo quale fu bene acceptato dalli Rettori <sup>2</sup>. = A dì 25 marzo fu preso de dar conduta al ditto Conte lanzi 300 d'armi et cavalli 100 tamen de provision de ducati 6000 l'anno.

(1426) A dì 24 zenaro 1426 . . . . la Signoria collegata con Fiorentini . . . fecero capitano zeneral de la liga preditta lo conte Crimignola per terra cum provisione de ducati mille al mese contro lo Duca di Milano, et suoi aderenti fino a guerra finita, ed adi 13 de febraro li deteno lo stendardo e lo feceno jurar fedeltà; poi alli 3 marzo lui se partì da Venetia . . . et la comunità de Bressa haveva mandato doi oratori a Veneti a offrir detta città a ditta Signoria, uno chiamato Galeazzo Porcellaga, et messer Lorenzo di Boni senza saputa de cittadella nova et de cittadella vecchia, ma che mandassero presto; e benchè paresse questo impossibile alla Signoria, tamen vedendo la optima volontà de Bressani, subito mandeteno alla ventura doi proveditori fino a Verona et li fecero larghe commissioni et scrisseno al

Memorie autografe di Pandolfo Nassino. Codice Quirin. C, I, 15, carte 310, secondo indice. — Fragmentorum Liber. Codice Mazzuchelliano, presso al canonico Onofri.

SANUTO, Duchi di Venezia ecc. R. Ital. Scr. t. XXI, col. 978, usando quasi le stesse parole. Si veggano gli altri veneti scrittori contemporanei.

Capitano de la liga che mettesse ogni suo ingegno et studio in haver Bressa se era possibile. Hor li valorosi Bressani havuta questa promessa venerono a casa, dato prima lo hordine per un zorno, et la seguente notte tolseno nella città 2000 homeni in arme et al Capitano et provveditor furono mandati fanti 800, et quella medesima notte levorono lo stendardo de s. Marcho su la palata.

Adi 17 marcio 1426 lo ditto conte Cremignola Capitanio et il Provveditor tolseno la tenuta etc. et la Signoria subito tolto lo possesso li mandò zente de arme <sup>1</sup> et fanti assai per acquistar le fortezze de la città che teneva lo duca et li castelli de Bressa, et mandarono le infrascripte zente videlicet

| Lo Magn. Conte Cremi-  |     | Lo Magn. Pietro Zoan     |     |
|------------------------|-----|--------------------------|-----|
| gnola lanze            | 333 | Paolo                    | 196 |
| Lo Sig. Zoan Francesco |     | Lo Magn. Jacopo Caste-   |     |
| de Mantoa              | 400 | lan (Cattelan, variante) | 200 |

1. MURAT. R. I. S. t. XXII, col. 983. - Sanuto, Vite dei duchi dl Venezia, secondo il quale 8000 fanti accompagnarono il Carmagnola, mentre i provveditori Marco Dandolo e Giorgio Cornaro gli aprivano il passo con 50 cavalli, riducendosi in cittadella (fatta fare dal duca di Milano) con 300 cavalli. Narra il Sanuto le venete allegrezze per la vittoria. Era appunto il lunedì santo: fuochi e scampanate, limosine e processioni e libertà di prigionieri solennizzarono quel giorno. Anche il Sanuto dà una lista dei condottieri suddetti, ma alquanto imperfetta. Sulla bresciana cittadella odasi la cronichetta inedita del Cod.

Quirin. C, I, 13, n. 11. - Per la persuasion de uno Oldrado de Lampugnia et de Jacopo de Costiole, i quali a nome de ditto duca Filippo Maria governavano Bressa con libertà di appicare et despicare senza far processo ne scrittura, deliberò far in Bressa una fortezza nova che se chiamasse la Garzetta, et insieme con quella far la cittadella nova, et separar lo corpo della città dove sono li guelfi, dalla Cittadella vecchia dove sono gebellini. Et in Bressa fecero costoro ruinar assai case per far dita Garzetta, et in lo far dita fortezza facevano tante manzarie, che montavano tanto quanto la fabbrica,

| Lo Mag. Tadio Marchese    | 100 | Conte Hercule 35               | a.1426 |
|---------------------------|-----|--------------------------------|--------|
| Fra Rufino de Mantua .    | 100 | Conte Orso de Orsini . 120     |        |
| Alvise Can                | 88  | Zoan de Pomarse 38             |        |
| Falza et Antoniello Comp. | 63  | Che fanno lanze 2661 (sic) et  |        |
| Rimiero de Perosa         | 60  | fanti 2839 (sic), et de Raven- |        |
| Lodovico Micheletto       | 70  | na venne fanti 730. — Poi li   |        |
| Battista Bevilacqua       | 80  | era la zente fiorentina, infr. |        |
| Zoan de Messer Marin.     | 20  | Sign. Ardizon de Car-          |        |
| Bianchin de Feltri        | 20  | rara lanzi 200                 |        |
| Biazo de Urbino           | 48  | Nicolò de Tolentin 400         |        |
| Scariotto de Fajenza .    | 48  | Marchese de Ferara . 800       |        |
| Labe de Petravilla        | 30  | Talian del Friuli 125          |        |
| Jacopo de Venezia         | 10  | Bernardo Provenza 415          |        |
| Cristoforo de Faego .     | 8   | Rizo de la Zuca (delli         |        |
| Lanze spezzate            | 115 | Mazzucchelli, var.). 120       |        |
| Bernardo Morosin          | 20  | Nicolò Fortebrazo 75           |        |
| Iacopo de Castel          | 26  | Brazachin 85                   |        |
| Antonio de Juberti        | 80  | S. de Faenza 200               |        |
| Resta de Mora             | 20  | Ferino de Liona 78             |        |
| Iacopo Saminiato          | 25  | Pietro de Navaria 150          |        |
| Antonio de Oderlaffi .    | 10  | Pietro de Trani 25             |        |
| Zoan Sanguanazzo          | 63  | Talino 50                      |        |
| Vilan de Codognola .      | 25  | Zoan Longi 188                 |        |
| Co. Antonio del Vermo     | 260 | Antonio de Nicola 20           |        |
| Messer Pietro Pelacan.    | 100 | Antonio Albergta 75            |        |

Fanno in summa lance 2050 (sic): puoi quelli del Paese che facevano un grosso campo, uno bello campo.

Adi 30 aprile lo conte Cremignola . . . andò cum lo campo a Quinzano, et presto lo have per esser loco poco forte, tamen importante perchè da lì era stata molte volte mandata vittovaglia a Bressa per li Ducheschi.

Adi 16 mazo lo conte francesco etc. fu fatto del grande Consiglio de Venetia.

Adi 23 detto il conte etc. prese sachi 160 de farina et assai polvere de bombarda cum li soi cavalli et altri cavalli 150 scorta

del duca di Milano che volevano entrare in cittadella de Bressa, dove era lo Conte Francesco Sforza al nome del duca de Milano.

Adi 27 mazo lo Conte Crimignola dette con tutta la sua gente un aspera battaglia a la cittadella nova de Brescia, et de ambe parti assai prigioni et morti, et non la potè avere perchè erano provisti.

Adi 29 detto li guelfi de Bressa deteno un altra batalia a la detta cittadella cum la zente d'arme et non l'ebero perchè si erano fortificati.

Adi 30 detto tornarono a dare un altra bataglia a la citadella et la hebeno, et allora il conte Francesco Sforza uscite fora per la Garzetta ed andò in Cremonese, et el Cremignola fece allora piantar sei bombarde bone al Castello che è in monte, e continuarono a bombardarlo, et più battalie deteno et mai non lo poterono havere fin a dì 6 febrajo 1428 (è forse a leggersi 1427) che se areseno per non aver dentro più vitualia.

Adi primo zugno lo duca de Milano mandava in Castello de Brescia grande vitualia et munitione cum scorta de cavalli 4mila et altri fanti et Guitorello condutore ne era capo, et intendendo lui che Crimignola era in punto et che aveva preso lo marchese de Mantova in ajuto . . . lui ritornò indietro.

Adi 12 agosto zonti a Bressa mr. Leonardo Mozenigo c Pietro Loredan et Fantin Michel proveditori, lo Crimignola dete la terza batalia alla rocha de la porta de li pili, et non obstante chel castello li facesse grande difesa et che doi altre batalie li avesse date etc. tamen alora cum tanti modi e inzegni li andò, che per forza lo preseno.

Adi 6 setem. deteno una grande batalia a la garzetta de Bressa et cum bombarde dispianò una bona parte de la muraja et una torre, et vedendo questo quelli de la Citadella vecchia se cordeteno che se non li veniva intra uno mese soccorso de pedoni 6m. che liberamente se darieno, et deteno 5 obstachi al Crimignola.

Adi 16 sspto el vene cavalli circa settemila cum assai vittualia et munitione, et lo conte Crimignola fu ale mani cum loro fra la porta de Torlonga et S. Alessandro al prato del vescovo, et fu combatuto tre ore aspramente. Lo Carmagnola prese cavalli 350 et fanti 200 ducheschi, et allora li ducheschi se dispicò et voltossene via, et portorono via munition et vittualie havevano portate, et visto questo, quelli de cittadella vecchia se redusse parte in Castello et parte andò con Dio.

Adi 12 october se have la Rocha de Montechiaro in Bressana. Adi 20 decem. per lo Card. de S. Croce fu conclusa la pace (1).

1. Abbiamo detto valerci in questi fatti di due cronichette: quella del Liber Fragmentorum, e la Quiriniana, C, I, 13. Odasi adesso la seconda. - Ditti oratori (il Bona e il Porcellaga recatisi a Milano per lamentarsi di Oldrado) steteno a Milano 14 mesi!!! che mai poterono aver audienza, et così repatriarono malcontenti; et fatto poi tra loro sopra questo consiglio, deliberarono darsi alla Signoria di Venetia et secrete mandarono (i Bresciani) i sopradetti Oratori là a ofrirse. A lo Senato pareva cosa incredibile ... per i grandi contrarj li erano. Item perchè tutta la città non era di tal volere, immo non lo sapevano. Item perchè ditto duca era più potente di loro. Poi per lo castello fortissimo et per le rocche sono alle porte etc. Tamen vedendo lo Senato la ottima disposizione di quella città, accettarono la impresa et elessero Mr Zorzo Cornaro et Mr Pietro Loredan Provveditori etc. et zonti loro ambasciatori

a Bressa, provedettero, et una notté pochi di poi fecero intrar de Valsabbia et de Valletrompia 6000 homeni con le arme et dentro rumpeno i muri dell' Albera. Et subito tutta la città in arme et a provveder di sbarrarla e incatenar strate, metter homini alla difesa, che nè dal castello, nè dalle cittadelle, nè dalle rocche delle porte fusseno sachezati et tagliati a pezzi. La mattina in lo far del zorno si trovò sulla torre della Palada lo stendardo del glorioso S. Marco et li citadini armati come S. Zorzi non aspettavano esser assaltati, ma assaltano et dano la battaglia alla Rocca della Porta S. Zoane, dove assai di loro fu feriti ed anche morti... Ma quanto ne ferivano più tanto li valorosi bressani s'inanimivano per modo che circa l'hora de nona lassarono la pugna, et fatto portar sul luogo lo vivere, se cibono et presto rinfrescorono la battaglia con tanto impeto, che per forza la pigliarono essendo

8.1126

Benchè parola qui non si faccia degli Avogadri, è indubitato che alla loro congiura dovettero i Veneziani l'esito avventurato della fazione. Oltre a quanto narrammo di loro, il

dentro Castellan Lodovico Poro milanese con sette figliuoli parevano ziganti tutti uomini de fatti, li quali furono gittati da la cima dela torre fuori dei merli a capochino et spazati. Subito fornita la Rocca, et battendo andarono a combattere la Rocca de S. Nazaro dove molto più persone fu ferite et morte, Et combattendo sopravenne la notte tanto scura per modo forza fu ritirarse; et stando trei ore, la luna cominciò a radiare, et loro con tanto impeto ritornarono, che circa alle sei ore la preseno per forza et menati per fil di spada tutti quelli che erano dentro, facevano volar messi alli Proveditori, quali mai se volsero mover con la zente che havevano fin che intesero la presa de la prima rocca per la quale poi entrarno (17 marzo 1426) . . . et con loro lo conte Crimignola suo capitanio generale et circa 6mila persone. Intrati li Proveditori, se alozarono appresso la Palata in casa di Mess. Lorenzo di Boni et lo suo capitano li presso. L'altra gente dove più bisognava. Li detti Proveditori molto dubitavano essere cazati . . . pur vedendo li ottimi portamenti dei veneti cittadini . . . benchè se morissero de fame . . . ordinarno. ch'el magnifico Cesare Martinengo, Talian Furlan condottieri ducheschi, quali erano entrati in cittadella vecchia con persone 2000 non sachezessero la cità. Ma zonti detti condottieri . . . Cesare con la lanza sulla cossa per la porta del terraglio salta in la cità solo con sua compagnia, et levata la visiera se n' andò per dita cità gridando: o cittadini de' Bressa, o valent' uomini, fate testa che adesso n' è il tempo e fate all'usanza vostra — et sempre con la lanza minaciava ecc. et anche questo die de assai a che fare. Altre genti sopraggiunsero da poi, per modo ch' ebbono la città . . . in termine di nove mesi, in la quale era lo conte Francesco Sforza. Preseno anche subito la rocca di Torrelunga e di s. Alessandro. Poi circa un mese dietro, la rocca di Pile: et quella fu lassata la ultima, perchè il castello la difende. Quel castello si tenne mesi 23 (?) sempre traendoli sei bocche di bombarde. Vinto tutto il bresciano, F. Maria ammalò di dolore et deliberò di far vendetta et fece decreto che ripigliata Brescia, fosse spianata et refata su un montesello de Capriano. - Questa Cronaca, della quale abbiamo dato altrove qualche piccolo brano, è giudicata contemporanea dall'ab. Brunati. Diremo altrove sull'incertezza del tempo della resa del castello,

Platina ne fa testimonianza 1; e pretendendo quella nobile fa- 8.1426 miglia di origine mantovana, narra poi come questa si adoperasse perchè le nostre cittadelle 2 e gli alti muri crebris turribus muniti che le spartivano, cadessero nelle mani della Repubblica. Erano gli Avogadri per concessione del Malatesta signori di Polaveno, terricciuola che nel 1427 (come fu detto) loro venne scambiata dai Veneziani con quella di Lumezzane 3. Capi di parte guelfa, potentissimi nella Valtrompia, forse per essi le due valli Trompia e Sabbia, prima ancora che scoppiasse la rivolta, mandavano legati a Verona per offerirsi alla Repubblica, mettendosi a tutt' uomo nell'ardua impresa, perchè il disegno degli Avogadri cospiratori non andasse fallito 4.

Con questi germi di rivolta e di scontento, facile acquisto fu la provincia intera, molto più che il lamento delle gravi contribuzioni si era fatto universale. E minaccioso ed aperto già risuonava nella Valtrompia, talchè Oldrado dei Lampugnani fu costretto discendere a patti; e con decreto del 6 febbr. 1426 5 stabili convenzioni e provvedimenti, ignaro anch' esso che nella valle per lui quasi a forza beneficata maturassero già d'allora i semi della cospirazione.

Primo atto della Repubblica fu di mostrarsi generosa coi popoli e colle terre nuovamente acquistate, rimuneratrice ' - per convincimento o per ambizione (non del patriz. fatto compiuto) s' era messo nel guardano gli sta

- 1. R. I. S. t. XX, col. 805. PLATINA, Hist. Mant. Petrus et Achilles cognomento Avoqadri, ii qui Mantua oriundi erant, corum enim majores pulsi, inde ob intestina bella fuere etc.
- 2. R. I. S. t. XX. Poggi Braccio-LINO, Hist. col. 339.
- 3. Cod. 136, mia Raccolta in principio.
- 4. Benemer. delle Valli, cod. 103, pag. 69: ivi è compresa una parte dell'inedito processo del 1499, dal quale risulta il fatto di Gussago; processo che noi daremo nel Codice Diplomatico.
- 5. Cod. Quir. H, V, 5.

4.1426

difficile disegno. Lungo sarebbe l'annoverarvi di quali benemerenze venissero donati, e quali si dimandassero ed ottenessero dalle rocche, dalle borgate, dagli ultimi paeselli chiedenti a gara o il prezzo degli ajuti somministrati, o quello dei sofferti danni. Si volevano esenzioni, diritti, indennità; e la Repubblica, larga dispensatrice, non badò qual seme gettasse allora di contrasti, di pretensioni, di esigenze nuove, le quali non erano cessate neppur quando allo spirare del secolo passato ella cadeva con essolui. S. Felice p. e. dimandava l'adempimento dei patti 4 convenuti col conte di Castelnuovo in adeptione castri et loci, talchè il Senato l'esonerava dall' obbligo della concorrenza nelle riparazioni delle fortezze. All' alpestre Tignale veniva concessa una specie d' indipendenza dalla Riviera fuorchè nel criminale, come quando si governava dagli ufficiali di Trento, ed il perdono delle spese per le rocche dello stato 2: ai Salodiani 3 mero e misto impero da per sè sicuti hactenus habuerunt, assolvendoli da reali o personali balzelli che venissero in Brescia designati. Che bel diadema, che nobil serto di gloria è mai questo 4? esclama il Tomacelli nell' enfatica sua gioja! E non s' avvedeva che dall' unione è la forza, e che le armonie dei popoli principiano dai legami che delle singole Comunità d'una sola provincia fanno un consorzio, una famiglia; e che le povere gare nate appunto da quel privilegio costarono alla Riviera puntigli e sdegni e liti eterne passate di secolo in secolo quasi un' infausta eredità, non ispente dal sangue di un nobile Bresciano ucciso accanto agli altari. Ma i puntigli municipali

<sup>1.</sup> Ducale 15 maggio 1426, presso il Com. di s. Felice.

Lumen Revelat. Codice presso il Comune di Salò, f. 353 - e Cod. 118 della mia Raccolta in principio.

<sup>3.</sup> Ducale 13 maggio 1426, STAMPA ŠANITÀ.

Dialoghi inediti sulla indipendenza della riviera di Salò, in risposta alla celebre lettera del Mazzuchelli.

dissolutori di quella forza morale che nelle grandi e supreme 2.1426 necessità della patria è cemento di concordia e d'amore, cessarono colla Repubblica quando impotente a sollevarsi contro l'uomo che aveva deliberato di venderla, troppo tardi senti come appunto il privilegio opponendosi all' incremento della vita sociale, avesse di lunga mano preparati gli elementi della sua caduta; la quale forse era scritta in cielo, perchè il popolo veneziano risorgesse ad altra vita.

Fra tanto richiedere di questo e quel castello per non essere ad alcun altro sottoposto, è bello un atto per quella vece delle nostre valli, stipulato in Bovegno, dove gli ambasciatori di Valcamonica e di Valtrompia (11 giug. 1426) giuravano concordia e fedeltà, libertà di transiti e di asilo per le valli unite, non avuto riguardo a parte guelfa o ghibellina, salvo ancora il diritto dei seguaci d'una fazione di accorrere in ogni caso a sostegno della parte minacciata ovunque si fosse il pericolo della guerra. Si convengono reciproci compensi nel caso di reciproci danni; e si determina che i delitti vengano denunziati dalla parte offesa; e che se il duca di Milano, signore tuttavia di Valcamonica, facesse guerra agli uomini di Valtrompia, gli ottimati ed il popolo Camuno debbano preavvertire i nobili e i valligiani della Triumplina, e viceversa quando l'armi dello stato veneziano entrassero nemiche in Valcamonica 1.

Nè Valcamonica soltanto rimaneva ancora sotto le insegne di Filippo Maria, ma qualche altro castello sparso qua e là per la provincia. Fu chi ritenne del Visconti altri luoghi della pianura; e nulla di più probabile che a lui restassero alcuni di questi durante la guerra. E in quanto a Castenedolo

<sup>1.</sup> Benemerenze delle valli Trompia e che spettava per quanto pare ai Sabbia - Cod. 103, p. 77 mia Racc. documenti raccolti dal Biemmi.

avvertirò, che se il Visconti ne facea dono a Brunoro di Maffeo Gambara, questo avveniva qualche giorno prima dell'improvvisa rivolta <sup>1</sup>. E forse la perdita di quella terra valse a
Brunoro il compenso, venutogli dalla corte di Milano, d'una
casa in Pavia e del castello di Villareggio in sul Pavese:
benemerenze colle quali premiavasi dal Visconti il nostro
Brunoro per essersi tolto alle insegne della Repubblica; poichè nella ducale 3 settembre 1427 trovo concesse a Marsilio
Gambara di Federico le proprietà confiscate al ribellato Brunoro, con ciò che dove tornasse in grazia dello Stato veneziano, gli venissero senza più restituite.

E Marsilio fu, come tutti li Gambereschi, di mutabil fede: perocchè favorito da Pandolfo Malatesta (1407, 29 maggio) di duemila piò di terra su quel di Gambara, opponente indarno il Comune, prestato col fratello Maffeo giuramento di fedeltà, lo violarono entrambi per combattere a pro del duca Filippo Maria, che dai Gambara spergiuri accolse una promessa, alla quale Filippo medesimo, che conosceva i tempi, fors' anco non credeva. Tanto avveniva il 14 ottobre del 1422. Nel 3 settembre del 27 già la Repubblica ricompensava Marsilio Gambara de'suoi meriti verso di lei; i quali meriti appunto consistevano in ciò, di essere stato tre volte spergiuro. Nessuna meraviglia. Era lealtà del secolo XV <sup>2</sup>.

In questo mentre i Lodroni profittando dei torbidi tempi acquistavano dalla Repubblica di Venezia il feudo di Bagolino. Narrasi ancora che l'acquisto si facesse con uno scambio colpevole fatto del numero dei votanti nel processo dell'adunanza del paese, tenutasi allora per decidere se i

ZILIOLI, Annali Gambara, già presso celebri. - Fam. Gambara da Brescia.
 l'avv. Feroldi. - LITTA, Famiglie 2. Idem, tav. III.

Lodroni si dovessero accogliere quali signori della terra. È noto che il picciol numero degli aderenti fu mutato nell'esuberante dei dissenzienti da un certo Franzone, che fu poi cacciato dal luogo. Nel 1472, per lamento degli abitanti. fu Bagolino esonerato dalla non sopportabile servitù 1.

Le gravi concitazioni della guerra non lasciavano il campo ai tranquilli provvedimenti della pace: nullameno i castelli si riparavano 2, le immunità rinfrancavano le terre esauste, che ad ottenerle ponevano dinanzi le lotte sostenute e la serbata fedeltà 3; e gli ufficiali della Repubblica principiavano a prendere possesso delle borgate e delle rocche: ma non cessavano le occasioni delle battaglie mantenute dall' indole violenta della nuova conquista, e dalle speranze dell' armi viscontee, vinte ma all' erta ancora. In mezzo ai tumulti dell'armi, e come lo permettevano le sorti incerte della nostra città, fu principiato un po' di governo veneziano, ma non fu che un'imagine, un embrione. Vedremo poi qual sistema di reggimento col lasso di più di tre secoli si fosse consolidato

- 1. Buccio, Storie di Bagolino, ms. presso il Comune. - PANELLI, Memorie di Bagolino presso di me.
- 2. Nel Lumen Revelat. Cod. presso iI comune di Salò è registrata una ducale (1426), che permette la ricostruzione delle rocche di Bedizzole e di Polpenazze (Cod. 61 della mia Raccolta, pag. 124). In quanto alla prima, già dal 1416 26 maggio avevano gli uomini della terra deliberato di fortificarla.
- 3. Un Sommario dei meriti della fedelissima comunia di Rovato, presso quel Com. registra i seguenti fatti: Primo quella comunità, come devo-

tissima de questo manegio (la congiura degli Avogadri) mandò uomini cum de li altri de Franciacorta a tuor Bressa al duca di Milano e darla all' Illustrissima Signoria del 1426. Item in quello punto essendo spremuta la sua fortezza. se fortificava contro la volontà del duca. Item sostenne in quelli tempi XXIII mesi continuo ogni impeto dell' inimico, diversissimi guasti, morte d'uomini per lo vostro stato cominciando nel mese di marzo 1426 ecc. e finendo de ottob. 1429 che fu la rotta di Maclò. Cod. 69 mia Raccolta.

per tutta la Terraferma dal marzo del 1426 a quello del 1797. Nè passò inosservata questa bizzarra coincidenza di avvenimenti e di date, per cui taluno segnò come fatale ne' fasti cittadini il mese di marzo.

1404, marzo. Commovimenti civili per la cessione di Brescia al Malatesta.

4421, 16 marzo. Brescia cade in potere dei Visconti di Milano, entrandovi per essi il Carmagnola.

4426, 47 marzo. Il Carmagnola ne prende possesso a nome dei Veneziani.

1797, 18 marzo. Governo provvisorio della città di Brescia ribellata alla repubblica veneziana.

1848, 18 marzo. Brescia, tenuta dal governo austriaco, ricupera l'indipendenza.

La Repubblica dunque fra le cure dell' armi provvedeva il meglio che fosse dato a' ristauri delle fortezze duramente conquassate dai feroci assalti: ma quella di Asola, grossa borgata che tenevasi allora dal duca di Milano, per poco non fu ridotta in cenere. Perchè nel verno del 1426 giuocando alcuni fanciulli poco lungi dalla rocca maggiore accesero un gran fuoco, che appigliatosi agli sterpi ed alle macchie ond'era sparso il luogo, in poco d'ora s'apprese ad alcune casucce protette dagli spaldi. Un vento di nord soffiava impetuoso, e i due castelli, e i palazzi del capitano e della Comunità ne furono investiti; ma trovando nelle case del povero più facil preda, e molte ivi essendo fra la cerchia della terra e la rocca grande, le consumò; ed allargandosi l'incendio fino a Portafuori, non valsero gli accorsi ad arrestarne la vampa divoratrice. Spente le fiamme, i consoli del paese facevano sacramento che di un altare si onorasse s. Agata, nella cui festività fu salvo il più della terra. Poi mandavano al Duca perchè commiserando all' alta sventura, perdonasse per qualche anno gli usati balzelli: e Filippo Maria per cinque anni li perdonò <sup>4</sup>.

a.142

Ma gli Asolani sentito appena che nella città di Brescia sventolavano le insegne di s. Marco, mandavano al marchese di Mantova, alleato in quel tempo dell' armi veneziane, Giorgio Diario capitano del popolo, perchè a nome della Repubblica venisse a prendere il possesso della patria loro. Francesco Gonzaga nol si fe' dire due volte, e con un polso di armati spedì alla volta del paese Antonio Gattego. Il presidio visconteo si chiuse nei forti, ma investito dal popolo e dai soldati, si abbassarono i ponti 2, ed il castello fu preso.

Prima cura del Gattego fu il bando contro i molti fautori di parte milanese, mentre il Gonzaga nell'ampio decreto del 23 di giugno usava parole che facevano travedere come l'acquisto si fosse fatto per conto suo, dicendo alla buona, aver pigliato il borgo, desiderosi com'erano gli Asolani di allargare i confini dello stato mantovano 3. Da quella carta risultano due fatti: — che l'acquisto primo, ad illudere il popolo probabilmente desideroso di reggimento veneziano, si facesse a nome della Repubblica; — che per atti secreti e posteriori tra la Repubblica ed il Marchese, la grossa terra di Asola rimanesse a lui.

A convenire sui privilegi e sulle concessioni fu mandato

- 1. Mangini, Storie di Asola, l'autogr. è presso il Comune. Una copia è nella mia Raccolta al n. 180. Ivi sono gli atti dei consoli e del commendatore asolano Cristoforo de Dovaria, che s'intitola da sè (atto 6 febbiajo 1426) princeps et in Ecclesia s. Marie Assumpte Iuris Imperialis commendator perpetuus.
- La concessione di Filippo Maria, ov' è parola del grave incendio, è del 9 febbrajo di quell'anno.
- 2. Mangini, l. cit.
- 3. Ipsos erga nos fideles et statum nostrum ampliandi avidos etc. illos nostros ad nos et augmentum status nostri prontos acceperimus, et affectos etc.

- a. 1426 a Brescia ed a nome del Comune l'asolano Pasino Luchi, e fu stabilito (Brescia, 23 giugno 1426) ==
  - 1º La terra e la quadra di Asola rimanessero indipendenti da qualsifosse città.
  - 2º La quadra fosse redintegrata de' suoi primi confini, eccettuate le terre dal Gonzaga possedute.
  - 3º Il podestà e capitano di Asola godessero il diritto della spada e il mero e misto impero.
  - $4^{\sigma}$  I nemici del Comune  $\sigma$  i sospetti di poca fede si cacciassero dal paese.
    - 5º Perdono degli aggravi per dieci anni.
  - 6° Libertà di transito d'esportazione delle biade o vittovaglie fuorchè nelle terre nemiche. Mancando i grani a Mantova, quelli di Asola debbano tradursi a quella città.
    - 7º Privilegio del solito mercato asolano.
  - 8° Che Asolano veruno possa costringersi a pagare i debiti che avesse contratti con Giorgio Carcano, o col figlio, o coi compagni di entrambi, quand' era il Carcano castellano di Rocca grande.
  - 9º Quando per la guerra non potessero gli Asolani valersi dei loro pascoli, lo possano di quelli della Bocca dei Comesati, o d'altro pascolo ducale.
  - 10° Gli ufficiali del Duca rendano ragione secondo gli statuti di Brescia q. nunc sunt in dicta terra nostra Asulæ 1.
- Sommessi alla repubblica di Venezia, ebbimo a primo provveditore Gherardo Dandolo, susseguito nel 7 gennaio da Fantino di quella famiglia, essendoci mandato a capitano Nicolò Maripetro. Continuava intanto, per dirla con una frase d'uno storico del seicento, la pioggia ristoratrice dei privilegi

<sup>1.</sup> Mangini, l. cit. dalla p. 71 alla 74.

pei nobili e per le ville che serbarono fede allo stato della Serenissima, e lo sostennero, o sofferirono per lui. Pietro Avogadro fu alla testa dei primi e de' suoi valligiani: e però lo stecchito feuduccio di Polaveno gli fu cangiato con quello di Lumezzane 1. La città di Brescia venne anch' essa rimunerata di assai privilegi; ma le dimande superavano le concessioni: perchè avendo richiesto la dipendenza intera dell'agro suo co' fiumi, colla riviera di Salò, colla Valcamonica, e che luogo veruno potesse dividersi a corpore civitatis, e fossero ad essa restituite quelle terre, che ne' tempi dei Visconti si comprendevano nella provincia (tranne la parte sottoposta al duca di Mantova), rispondeva il Senato che a tempo migliore avrebbe deciso<sup>2</sup>. Dimandarono le valli Trompia e Sabbia d'essere trattate come lo erano sotto Pandolfo Malatesta; e con ducale 13 gennaio 1427 furono esaudite colla limitazione di 1500 lire imperiali per ciascuna 3. Lungo sarebbe il ricordo delle altre benemerenze; ed i fatti ci aspettano.

Il castello di Brescia fu degli ultimi a cedere, ed un Redusio di Trevigi a noi mandato dalla Repubblica per castellano vi entrò, come narra egli stesso, con ottantacinque paghe di balestrieri e con tre comestabili. Ma le terre di Montechiaro, Gambara, Calvisano, Ottolengo, Bina, Quinzano, Manerbio, Chiari, Palazzolo, Orzinuovi, Capriolo ed Iseo, per non dire di tutta la Valcamonica ed altri siti di minor

- 1. Cod. 134 della mia Raccolta, p. 5.
  Inspectis continuis laboribus et indeficialibus operationibus, quibus
  pro honore et statu nostro summa
  cordis ferventia et personalibus
  exercitiis propriisque facultatibus
  impensas hactenus insudavit, ac
  per singulos dies insudare non
- desinit et propriæ etc. Così le parole del privilegio 'più volte ricordato.
- Cod. 61, pag. 5. Privil. della città di Brescia, 10 gennaio 1427.
- Cod. 61, pag. 125. Dal Lumen Revelationis, codice presso il comune di Salò, De Valerianis.

conto vicini all' Oglio ed al Mella, rimanevano ancora in potestà del Visconti. L'esercito dei Veneziani e dei Fiorentini si mantenne in Brescia fino a che non ponesse il campo rimpetto a Montechiaro <sup>4</sup>.

Erasi, è vero, combinata una pace, ma il Duca non poteva sostenerla, e inutilmente Martino V vi si era intromesso perchè cessassero cogli accordi le ambizioni fiorentine <sup>2</sup>. L'offerta di ventimila uomini tra fanti e cavalieri, che la città di Milano aveva messa innanzi a Filippo Maria, troncò le sue titubanze; e dato comandamento che i patti della tregua non venissero serbati, si preparò alla guerra <sup>3</sup>.

Frattanto, ritornato a Brescia con un ramoscello di olivo, come a pegno di concordia, il cardinale di s. Croce (21 gennaio), essendogli venuto incontro sino al Mella, con lunga fila di sacerdoti e gli stendardi e le croci di tutte le religioni, il nostro vescovo, furono cantati gli osanna per una concordia che quasi non era più.

Perchè dopo le danze e i popolari festeggiamenti, avea chiesto il cardinale che seguissero le consegne delle rocche secondo i trattati. Accompagnato dai nobili bresciani Achille

- 1. Brognoli, Mem. aneddote, pag. 34.

  Ma più ancora il Chronic. Tarvisinum MCCCCXXVII. Die X Ianuarj, ante cujus castri deditionem cum in termino esset, Senatus Venetorum pro me Andrea de Reduxiis de Quevo Cive et Cancell. Tarvisii misit, et me arctavit mandato et pro castellano dicti castri majori... Quo etiam tempore Fantinus Dandulus primus est potestas etc. et Nicolaus Maripetro in capitaneum dictæ civitatis. Circa tempus istud in toto brixiensi di-
- strictu restabant in fortiam dui ducis Mediol. Monsclarus etc. (secondo l'elenco da noi dato) et omnis exercitus Venetiarum atque Florentinorum intra Brixiam se continuerat usque in diem qua exercitus contra Montemclarum castra posuit.
- 2. LEONARDI ARETINI in Comment. R. I. S. t. XIX, col. 931.
- Poggi Bracc. Hist. I. V, col. 341.
   R. I. S. I. XIX. Billius, Histor. Mediol. col. 94 e seg. Rev. 1. S. t. XIX.

Avogadro, Giacomo Sajano, Tartarino Capriolo (tesoriere 3.1127 quest' ultimo del duca di Milano), Oldrado dei Lampugnani e Bertamino da Romano, passava il cardinale di castello in castello; e chiedendo che a nome della Repubblica si abbassassero i ponti, ritrovò resistenza, chiuse le porte, alzate le seracinesche dinanzi a lui, talchè tornossene a Bologna non senza sdegno 1.

Rinnovavasi intanto l'alleanza dei Veneti e di Toscana, e la venivano riconfortando le soscrizioni del marchese di Monferrato e dei Pallavicini, mentre il Carmagnola era fatto generale dell'esercito collegato. Tornato a Brescia 2, dispiegate le insegne dei gigli e del leone 3, uscì Francesco dalla città (23 aprile) e pose il campo a Castenedolo, dove alle proprie genti, ch' erano di 16 mila cavalli ed altrettanti pedoni, si annodarono le forze del Gonzaga, del Tolentino, degli Orsini, degli Attendoli, del Codignola, di Giovanni Inglese venutovi con cento arcieri d'Inghilterra, di Braccio da Romano, dell' abbate di Pietra Mala, di Luigi del Verme, di Ta-

- 1. CAPREOLUS, Chron. de Rebus Brix. libro IX, ove allega la narrazione di quel fatto, stesa da Giacomo Sajano, l'uno appunto del nobile corteggio. Ma il Sanuto non è al tutto d'accordo. Narrati i fatti del ventisei, detto del Torello ritiratosi a Montechiaro co' suoi fanti e balestrieri genovesi (giug. 1426), della presa di Carpenedolo (13 ottobre) e di Montechiaro, dov'ebbero i Veneziani a' patti ed ostaggi la rocca), soggiunge che venuti Nicolò e Paolo Trono per la consegna dei forti, Oldrado Lampugnano, che aveva quello di Palazzolo, rifiutò dimandando sue paghe
- in cinquantamila ducati, il che fu tra le cause Idella pace infranta.
- Comes Carmagnola, a balneis reversus, in die s. Georgii (XXIII aprilis secundum Brixienses) castra movit de Brixia. Errano dunque il Caprioli ed il Brognoli, che ne pongono l'uscita ad un mose dopo. Il Redusio, che fu nell' impresa ed accuratamente la descrisse, è a preferirsi. R. I. S. t. XIX.
- 3. Et vexillum Dni Marci et Lilium florentinorum associavit una cum toto exercitu usque ad turrim S .... extra et prope Brixiam per duo miliaria (Andreæ Redusii Chron. Tarvisinum, R.I.S. t. XIX, col. 858).

liano Furlano e d'altri condottieri della Repubblica e dello stato fiorentino.

Nel giorno appresso tutto l'esercito accampava tra Montechiaro e Calvisano, dove altre schiere del Tacca e dell' Orsino lo venivano ingrossando, talchè dispiegava per quelle vaste pianure uno sforzo di trentaduemila uomini<sup>2</sup>, che presero all'istante Quinzano, Longhena, Maclodio ed altre terre minori.

Nè il Duca sonnecchiava; ed investita la grossa borgata di Casalmaggiore, la ottenne a forza. I Veneziani che l'avevano abbandonata, chiamavano alla riscossa uno Stefano Contarini, che non osò farsi innanzi. Vennevi per quella vece Francesco Bembo, e con una velocità che non era dei tempi, fu a Bressello, disperse l'armi ducali, ed avutane molta preda, sgomberata per ogni dove la campagna, nè trovando più nemici a combattere 3, si chiuse nella terra da lui ripigliata.

Non così Carmagnola. I generali di Filippo Maria minacciavano Brescia, ond' egli fu a Montechiaro, ne tentò la fede, ma non valse 4; volto l'esercito a Gottolengo, vi si accampò 5. Era il di dell' Ascensione (29 maggio), e co' suoi quattordicimila cavalli 6 e dodicimila fanti procedendo incauta-

- Redusio.
- 2. Brognoli, Assedio di Brescia del 1438 - ed il REDUSIO, lib. IX. Adversus Monteclarum traxit exercitus etc. Inito quasto ad segetes et arbores, Binam properavit, nec multum distulit in capiendo passum Olei etc.
- 3. E il CAPRIOLO, o per esso il SA-JANO: « Occupò la Bina, altri Bedriaco, e tutti i luoghi tra Cremona e l'Oglio ecc. ».
- 1. Si vegga il loro elenco datoci dal 4. Carmagnola . . . ad Montemclarum vertitur si quid forsan federibus respondere vellent. Nihil vero ab illis pacatum etc. BILLIUS, Hist. Med. 1. cit.
  - 5. Gotholengum . . . vertitur ut multi putant per dolum vocatus. Billius,
  - 6. Dodicimila soltanto glie ne dà il Billia, e più assai di pedoni. - Sedicimila uomini d'armi et totidem peditibus il Redusio. - Quattordicimila cavalli, diecimila fanti e sei-

mente, lasciava che per quei larghi campi si dilatassero, a.1427 messe da un canto le vigilanze usate; ma coltovi all' impensata dal presidio di Gottolengo 1, tutto l'esercito fu senza strage disperso, talchè il solo che mostrasse in quella fuga un po' di vergogna, opponendosi indarno a tanta viltà, pagava col sangue l'animosa ira sua 2. Raccolti allora gli avanzi, a stogliere i ducheschi dal Bresciano, si rannodava il Carmagnola sul Cremonese, onde colà più che settantamila uomini si disputavano il terreno 3: radunamento d'eserciti portentoso a que' di, se pur si guardi alla rapidità delle mosse che li aveva colà ravvicinati. Pochi eserciti italiani giunsero a tanto in quella età: e già noi vediamo l'italiana milizia elevarsi ad una potenza di masse, ad una intelligenza dell' arte che è degna di riflessione. Amiamoci fra noi, non ci rodiamo l' un l' altro, e nerbo avremo in ogni tempo di militi concordi e valorosi.

Filippo Maria si chiudeva in Cremona, il Carmagnola nel forte di Sommo Castello. Primi all' assalto furono i Milanesi, e n' ebbero la peggio 4. Il Carmagnola entrò allora

mila guastatori Gino Capponi (Comment. in Rer. 1. S. t. XVIII, col. 1167). – Da queste incerte nozioni e dal Sanuto apprendesi per altro che l'armata veneziana e fiorentina era più che di trentamila uomini.

- 1. Non da un'imboscata, come disse il Brognoli Gotholengum cum equitibus XIV contendit. Inierant presidio mille Philippi equites delecti, quos duci familiares appellabantur...nullis metalis castris (milites Carmagnolæ) nullove ordine servato, sub umbra ad vitandos estus jacebant. Erat dics
- Ascensionis etc. Platina, Histor. Mant. R. I. S. t. XX.
- 2. BILLIUS et REDUSIUS, 1. cit. R. I. S. t. XIX, ma più ancora il BRAC-CIOLINO, R. I. S. t. XX, che descrive quel fatto e la morte infelice di Giovanni condottiere dei cavalli Ferraresi.
- 3. Billius, l. cit.
- 4. Billius, l. cit. col. 100. Simonetta, de Reb. gest. Francisci Sfortiæ. R. I. S. t. XXI, col. 211. Platina, Stor. Mant. R. I. S. t. XX, col. 808. Redusius, Chr. Tarvis. Storia Venet. Rer. I. S. t. XIX, col 1091.

nella nostra terra <sup>4</sup>, e da Pratalboino volse a Quinzano, togliendolo a' nemici, che inutilmente ne ritentarono l'acquisto. Poi trasse alla Bina; e come i Lombardi l'avevano incendiata, ne riparò le muraglie <sup>2</sup>; indi pigliatosi Urago, venne all' assalto di Montechiaro: tre volte vi si provò <sup>3</sup>, alla quarta lo vinse fulminandolo colle venete bombarde <sup>4</sup>. Riconquistato Gottolengo, ottenuta la terra d' Iseo, ritornato ad Urago, sgomberò que' siti dagli accoltivi Milanesi. Fazioncelle tuttequante per tenere a bada quel vanitoso di Carlo Malatesta, che già presso Maclodio, tiratovi da un finto retrocedere del Carmagnola, era per cogliere una di quelle disfatte decisive, dalle quali soventi volte ha nome il luogo, il vincitore, l'età; perocchè non ha tempo nella storia italiana che non sia contrassegnato di sangue italiano. E qui meglio assai che le mie varranno le parole di Alessandro Manzoni <sup>5</sup>.

« Dopo molti fatti (e sono per avventura i suddetti), dopo la presa di alcune terre, venne egli a campo sotto il castello di Maclodio, tenuto da una guarnigione duchesca. Comandavano nel campo del Duca quattro insigni condottieri, Angelo della Pergola, Guido Torello, Francesco Sforza e Niccolò Piccinino. Essendo venuta la discordia fra essi, il

- 1. Quidquid fere in planis Brix. superest capit. Billius, l. cit.
- 2. Exercitum Binam adducit, et locum illum reficit, quem gens lombarda pridie igne consumpserat.
- 3. Tertio jam anno frustra oppugnato. Billius, R. I. S. t. XIX, col. 105.
- 4. Tandem castra apud Montemelarum fixit, et locum illum vi et impetu bombardarum infra mensem obtinuit. Redusius, l. cit.
- 5. Manzoni, Notizie storiche premesse alla Tragedia (il conte Carmagno-

la). – Pel celebre fatto di Maclodio in generale sono a vedersi: Poggi Bracc. Histor. lib. VI, col. 350. Rer. I. S. t. XX. Platina, Hist. Mantuana. R. I. S. t. XX, col. 809. – Simonetta, de Rebus gest. Franc. Sfortiæ, col. 313. R. I. S. t. XXI. – Chron. Tarvisin. cit. col. 864. R. I. S. t. XIX. – Sanuto, Vite dei Duchi di Venezia. R. I. S. t. XXIII, col. 1040. – Ammirato, Storia Fiorentina. R. I. S. t. XIX, col. 4040 e seg.

giovane Filippo vi mandò con pieni poteri Carlo Malatesti pesarese di nobilissima famiglia; ma, dice il Bigli, alla nobiltà mancava l'ingegno. Questo storico osserva, che il supremo comando accordato al Malatesti non bastò a togliere le rivalità dei condottieri, mentre nel campo veneto a nessuno ripugnava l'obbedire al Carmagnola, benchè sotto di lui comandassero condottieri celebri e principi, come Francesco Gonzaga signore di Mantova, Antonio Manfredi di Faenza e Giovanni Varano di Camerino ».

« Il Carmagnola seppe conoscere il carattere del generale nemico e trarne profitto. Attaccò Maclodio, nella cui vicinanza era il campo duchesco. I due eserciti si trovarono divisi da un terreno paludoso in mezzo al quale passava una strada elevata a guisa d'argine, e fra le paludi s'alzavano qua e là delle macchie poste su di un terreno più sodo: il conte pose agguati in queste, e si diede a provocare il nemico. Nel campo duchesco i pareri erano vari: i racconti degli storici non lo sono meno. Ma l'opinione che sembra avere più sostenitori è che il Pergola ed il Torello, sospettando di agguati, opinassero di non dare battaglia; che lo Sforza e il Piccinino la volessero ad ogni modo. Carlo fu del parere degli ultimi: la diede e fu pienamente sconfitto. Come appena il suo esercito ebbe affrontato il nemico, fu assalito da ambo i lati dalle imboscate, e gli furono fatti secondo alcuni cinque, secondo altri ottomila prigionieri » 4.

1. Tandem in fugam usque Urceos novos, ac ultra Oleum persequuti sunt. Carmagnola hostes insequi jubet etc. At qui affugerant ex lombardis in Soneinum evaserant, et ex reliquo exercitu lombardorum ad tresmille quingentos equites capti sunt, et in his Carolus Iunior

de Malatestis etc. Andreæ Redusit Chron. R. I. S. t. XIX, col. 864.

- Abbiamo dal Rossi (Elogi Storici. Lionardo ed Antonio fratelli Martinengo): « Essi per voler difendere ma infelicemente il castello di Urago contro il duca Filippo, furono cagione che il Carmagnola Il comandante su preso anch' egli: gli altri quattro chi in un modo, chi in un altro si sottrassero. Un figliuolo del Pergola si trovò fra i prigionieri. La notte dopo la battaglia i soldati vittoriosi lasciarono in libertà quasi tutti i prigionieri. I commissarj veneti ne secero lagnanza al Conte: egli richiese che sosse avvenuto dei prigioni 1, ed essendogli risposto che tutti erano stati posti in libertà, ordinò che questi pure si rilasciassero secondo l' uso ».

Francesco Carmagnola seguitò quelle piccole conquiste che sogliono essere le conseguenze di un gran fatto. S' impadronì di Pompejano e degli Orzi vecchi. Quinzano, Cadignano, Verola, Villachiara spontaneamente gli si diedero. Assaltò fieramente per sedici interi di e con tutto lo sforzo delle artiglierie la terra degli Orzi nuovi <sup>2</sup>, la quale poi scontò le inutili resistenze con parecchie migliaja di scudi <sup>3</sup>, cento carri di vino e cinquecento some di frumento. Fa meraviglia come gli Orzi osassero tanto. Sei giorni tempestarono le macchine e le artiglierie del Carmagnola, talchè invano Cristoforo Corniani, Bettino

ottenesse la battaglia a Maclò ». E la Cron. ined. del NASSINO, Cod. Quirin. C, I, 13, et a hore 5 de zorno lo Crimignola assaltò li nimici, et cazò da una banda Zoan Savello . . . et li ducheschi . . . . presono cavalli 2600 et quasi tutti li condottieri, ma transfurati per lo sig. Carlo Malatesta condutor duchesco et Sforcia et Anzolo de la Pergola non poteno transfurarse. - In quanto alla preda, abbiamo dal Billia: Tot ductorum sarcinæ etc. equi domestici, galeæ argento atque auro cristatæ, tunicæ ad pompam insignes, seri-

- catæ faleræ etc. ac munera quibus omnes ab Duce ditati erant. Capti super 5m. equitum nec minor peditum numerus. Cædes nulla hominum fuit.
- 1. Trovavasi tra questi il conte Cesare Martinengo.
- 2. Urceos novos perduxit exercitum, et ibi die noctuque impugnans vi machinarum atque bombardarum etc. Chron. Tarv. R. I. S. t. XIX, col. 865.
- Ventimila ducati secondo il Redusio, l. cit. Il Billia, Hist. Med. R. I. S. t. XIX, col. 105, descrive il fatto quasi colle stesse parole.

Cincano e Giacomo Rodengo sostennero l'espugnazione: a.1127 crollavano le mura per ogni canto e l'inimico era già per superarle, sicchè la terra fu data ad onorevoli patti. Dissi onorevoli, poichè se gli storici non registrarono che la parte dolorosa di quel trattato, Il Cozzando lo recò per intero. Duemila cinquecento scudi pagavano all' esercito oltre li venticinquemila imposti dal generale; ma se qualche capitano arbitrò taglieggiando fra gli altri Isnardo Martinengo, a tutto fu riparato; anzi molti prigioni degli Orzi furono rilasciati in libertà dal veneto provveditore. ch' ebbe la rocca il di 1º novembre 1. Chiari, Pontoglio. Roccafranca non costarono al vincitore che alcuni colpi delle sue bombarde 2: poi con una bella schiera di quattromila cavalli e due migliaia di fanti avuto Palazzolo, entrò nel Bergamasco, da dove mandò soldati in Valcamonica, già sottoposta in parte alla Repubblica 3. Ivi

- 1. CODAGLI, Storia Orceana, lib. II. pag. 62. - Così certo non è il tempo della resa di quella di Brescia. Seguendo il Billia, fu detto che cedesse all' inimico il 20 novembre 1425, resistendogli otto mesi (vedi più addietro nel presente volume): ma il Billia nella frase tota civitas non comprendeva per avventura che la sola città propriamente detta; escluso quindi il castello che la Cronaca Mazzuchelliana (la stessa replicata dal Nassino) direbbe vinto il 6 febbrajo 1427, corrispondendo con altra della Quiriniana, anch'essa contemporanea, che parlerebbe di 23 mesi di resistenza. - Anche il Redusio, che fu il primo castellano dopo la resa, ci fa sapere che nel
- gennajo del 1427 il castello di Brescia combatteva ancora. Sembra quindi che il Muratori ed il Romanin errassero del pari.
- 2. Così il Brognoll, Assedio citato, -Ma il Redusio afferma che udita la faccenda degli Orzi, Clarii con vicini Pontisolei, Castrisagi etc. sponte semel offerentes etc. s' erano dati senza colpo ferire. - Non il Billia così, che narra la fazione di Pontoglio, circondato di notte dai militi bresciani. Al mattino principiò l'assalto, ed aspra fu la resistenza alle porte. Nicolò da Tolentino guidava l'impresa, e l'ardimento di un giovane, che vi lasciò la vita, fu causa della vittoria.
- 3. 1427, 25 novembre. Valcamonica presa con alcune fortezze, e mas-

ebbe i luoghi di Lovere, Sovere, Selero, Volpino ed altri di quella storica vallata, che prestò l'obbedienza a Giacomo Barbarigo, mentre un Cornaro ed uno Scaramuccia, assaltata la rocca di Mù (40 gennaio 1428), la tolsero a Berinzone dei Federici, che dentro vi combatteva.

Così ebbe termine quella campagna, e l'esercito fu condotto dal Carmagnola ne'quartieri d'inverno, allogandolo per le nostre borgate.

Svernavano ancora sul Bresciano e dentro la stessa città i soldati della Repubblica, mentre il Piccinino ed Angelo della Pergola con tremila fanti e quattromila cavalli tenevano Palazzolo 1. Chiari anch' esso, ragguardevole sito, pericolava. Ma il Carmagnola provvedendo in prima qua e colà, potè andarsene, come all' usato, ai bagni di Padova. In questo mentre rimunerando i Veneziani le terre e i condottieri che più valsero a sostegno di tanta guerra, donavano p. e. a Francesco Gonzaga (16 marzo 1428) la terra d'Asola con tutta la quadra, cioè Casal Moro, Casal Pollio, Castelnuovo, i due Remedelli, Casalalto, Gazolo, Sarasino, Alvolongo (sic) e Barchi 2. Un po' più tardi (1428, 28 giugno), per inchiesta di Antonio Fenaroli e della sua famiglia, che abitava su quel di Tavernole, Vigolo e Camignaniga, que' medesimi luoghi poveri et frustati per molte angarie venivano sollevati dagli oneri consueti 3. Ho sospetto che quel Fenaroli discendesse da un Bertolino dei Fenaroli di Tavernole, che nel 30 aprile 1373 fu presente ad un livello pagato a Silino dei Federici di Erbano dalla vicinia di Sadergnone. I Federici anch' essi, tra

13 di quel mese. Sanuto, col. 999. - Il Celestino, Storie Bergam. -P. GREGORIO, Storie Camune.

- 1. REDUSIUS, Chron. Tarv. col. 865. R. I. S. t. X1X.
- sime Breno. Valsabbia lo fu nel 2, Priv. Asol. Cod. 63. Dat. in nostro Duc, Palatio a, MCCCCXXVIII die 16 marti. - Trovasi ancora nel Cassone ferrato e nel Codice 70, pag. 38 della mia Racc.
  - 3. Cod. 70, pag 80, mia Racc.

i più avversi alla Repubblica, chiedevano di poter essere fedeli suoi, che resa lor fosse la rocca di Mù, e che venissero confermate le loro antiche benemerenze: e la Repubblica (1428, 5 giugno) condiscendente aderiva <sup>1</sup>. Ma bastino questi esempi.

Col 18 aprile s' era conchiusa un' altra pace, ed anche questa per le intromesse del cardinale di s. Croce, accettate dalla Serenissima, alla quale dovea rendersi Torricella nel Parmigiano e Valcamonica fra noi, comprese le dipendenze di tutto il Bresciano. Surse difficoltà sulla cessione, che la Repubblica voleva, di Bergamo, di Palazzolo, di Martinengo e d'Iseo 2. Dopo molte riluttanze il duca si arrese. La Cronaca del Nassino registra le condizioni, e fra queste ch'el ditto Duca lassi a la Signoria de Venezia Bressa et lo bressano con tutti li loghi soliti<sup>3</sup>, riservandosi il cardinale di conoscere se Martinengo e la valle di s. Martino fosse diocesi bergamasca: finalmente Bergamo ed i luoghi di Martinengo e di Romano accrescevano lo stato veneto di Terraferma, comprese parecchie terre su quel di Cremona, non escluso Casalmaggiore. Pare per altro che Palazzolo venisse contrastato; poichė l'acquisto non fu che al 7 di maggio 4, e forse altrettanto <sup>5</sup> avveniva di Rovato. Terminate queste cose, Francesco Carmagnola (23 maggio) entrava nell'esultante Venezia, il cui Senato dissimulando alcuni sospetti fu

- 1. Cod. 78, Docum. di Valcamonica.

  2. Considerantes a Dur Mediolani ob-
- 2. Considerantes q. Dux Mediolani obbligabatur nobis dare plurima loca etc. volumus q. idem dux Mediolani teneatur nobis... dare civitatem et fortilicia Pergami ac terras Martinenghi, Palazoli etc.—
  Romanin, Storia di Venezia, t. IV, pagina 128, nota, Secreta XI, pagina 131.
- 3. Nassino, Memorie, in fine alla Cronaca sudd. a. 1428.
- Nassino, Cronaca ecc. Sanuto, Duchi di Venezia, - che pone l'acquisto all' 11 maggio, col. 1000. R. I. S. t. XXII.
- Rossi, Annali. Cod. Quirin. C, 1, 13. La Repubblica loda i Bresciani per avere sloggiato l'inimico sotto Rovato.

1.142

- di tanto più splendido e generoso col vincitore quanto più que' dubbi arcani ravvolgeva nell'ombra e nel silenzio. Donava quindi il condottiero di un palazzo in Venezia e della investitura del castello di Chiari con grande apparato nella piazza di s. Marco 1, com' ebbe più tardi quello di Castenedolo, compensi l'uno e l'altro del perduto Castelnuovo. Ho parlato di sospetti. Secondo alcuni documenti citati dal Romanin, le inesplicabili lentezze del Carmagnola avevano eccitate nel 1427 le rimostranze della Repubblica, d'onde i fatti di Montechiaro 2 e d'Iseo. Ma quei pochi risultamenti di un esercito fioritissimo non appagavano il popolo di Venezia, che altamente ne mormorava, sicchè lo stesso Carmagnola con molto risentimento ne scrisse al doge, e il doge nell'acquetarlo con una lettera del 6 ottobre 1427 3 nuovamente lo stimolava a qualche impresa. Da qui la vittoria di Maclodio. Ma dopo questo, un ricadere alle antiche lentezze: e mentre avrebbe potuto sorprendere Milano, ritornava ai badalucchi di Montechiaro e delle terre che abbiam citate. Da ciò probabilmente, e non dai prigionieri lasciati in libertà 4, derivò il malcontento, benchè celato, della Repubbli-
  - 1. Romanin, luogo citato, Secreta X, pagina 236, 15 febbrajo del 1429. Erra dunque il Rosmini ponendo il fatto al 1427. Abbiamo dal Sanutto, (Duchi di Venezia, R. I. S. t. XXII, col. 998): E avuta questa nuova, la Signoria ordinò fuochi, luminarie, suoni di campane, ecc. fu preso di donare al conte la casa grande che fu de Ca' Lioni a s. Stefano, ed era del signor Malatesta, e di dargli 2000 ducati per sua provigione all' anno e un castello in Brescia che gli dava 500 ducati all' anno di entra-
- ta. Veramente colla ducale 1429, 27 febbr. Reg. E, il conte Carmagnola era fatto conte di Chiari, di Roccafranca e di Clusone. — Il documento sarà dato nel Codice Diplomatico.
- 2. Romanin, op. cit. t. IV, pag. 123, Secreta X, 28 settembre.
- 3. Romanin, l. cit. Secr. X, pag. 80.

  « Nulla di ciò negli storici », egli soggiunge: ma qualche volta incalzato dai fatti, fu costretto ad ometterne egli stesso.
- Idem. « Nulla di ciò nei documenti che continuano d'uno stile

ca. Non riterrei per altro col bravo Romanin come ultimo a.t428 fatto delle campagne del 1427 la fazione di Pontoglio 4.

Filippo Maria, non potendo adattarsi alla tregua che gli fu proposta, sperava soccorsi da re Sigismondo e dal nostro Giacobino degli Isei <sup>2</sup>, personaggio di storica importanza, atteso secondo il Billia, dal partito visconteo con seimila cavalli, che Giacobino dovea condurgli nel ritorno di Francia. Misera tregua, non pace: ma foss' anco durata, qual pro ne sarebbe venuto? poichè scoppiata la peste, che dagli ultimi di giugno aveva dato qualche segno della sua presenza, durò fino al settembre. La città ne fu presa e contristata. Chiuse le magistrature, fuggiti al maggior uopo i magistrati, fu detto che in poco d'ora più di tremila cittadini vi lasciassero la vita <sup>3</sup>, com'ebbe a lasciarvela il povero Maripetro capitano della città, di cui

d'invariata benevolenza. Non regge quanto scrissero storici e romauzieri su questo argomento ».

- 1. Idem, p. 126.
- 2. Verum etiam renitentem resurgentemque. Nam dicebatur quod Iacobus Iseus ex Gallia cum sex mille conductitiorum equitum reverti. Ferebatur et ab Sigismundo Ungarorum rex auxilia venire etc. Billius, Hist. Med. Rer. It. Scr. t. XIX. Anche il re Ladislao, chiesto dai Fiorentini e dai Veneziani, si mise per quella vece al soldo del duca per soccorrere Brescia. Capponi, Comm. R. I. S. t. XVIII, 1166.
- 3. Lib. Provis. 1427-1428. Nota quod pestis incepit multum perstrepere et invalescere in urbe nostra Brixie

in hoc mense Iunii, et sic invalescente, M. D. Fantinus absentavit die 2 Iulii, et ego etc. ad apices Vallis Sabii in loco q. Sabbium appellatur in quo Deus bonissimus me salvavit. Prefatus vero d. Fantinus se reduxit in castro Materni . . . q. decedente Mag. Cap. Brix. d. Nicolao Maripetro compulsus fuit, Brixiam . . . reverti. Die 1 septem. decrescente plaga, incolumis evasit et stetit ad regimen Brix. etc. etc. Evoluti menses Iulii Aug. et Sept. quod nullum consilium celebratum fuit propter pestem in qua, ut asseritur, reperti suprascripta nece percussi triamillia CCCLX usque per totum mensem Septem. (Codice 134 della mia Raccolta, p. 134).

a.1429

2.1428 l'Arragonese ' ed il Nassino ci tramandavano l'epigrafe sepolcrale.

Benchè all'erta e sospettosa, la Repubblica veneziana accresceva intanto col vincitore di Bergamo e di Brescia le sue munificenze; e nel giorno 27 di febbraio del 1429 Francesco Foscari doge di Venezia creava conte di Chiari Francesco Carmagnola e suoi discendenti <sup>2</sup>, aggiungendovi i luoghi di Roccafranca e di Clusane, e dichiarando la contea separata dalla giurisdizione della città <sup>3</sup>, benchè ripugnassero all'atto d'investitura, soggiunge il Rossi, Pietro Avogadro e Tartarino Capriolo <sup>4</sup>. In quanto agli Avogadri sappiamo che in questo tempo Achille otteneva dalla Serenissima la investitura dei beni di Giacobino degli Isei <sup>5</sup>.

Anche il lago di Garda veniva in campo; e cessate un istante le contese dell'armi, risorgevano quelle dei privilegi e delle giurisdizioni. Trattavasi dell'antica e sempre viva questione a cui spettasse il lago: ma la Repubblica tagliò di netto la vertenza dichiarandolo della provincia veronese 6. La città frattanto rivedeva gli statuti. De' quali, come dell'arti, delle lettere, dei nostri commerci, di quanto abbrac-

- Aragon. Monum. Antiq. Urbis et Agri, n. 54. — Nicolaus Maripetrus Primus — Brixianorum Prefectus Dira — Peste diem in Prefectura suum — Clausit Extremum — Animam Deo Optimo reddidit — Corpus autem avara terra his — Saxis solemnib. — Excepit. MCCCCXXVIII (sic).
- Cod. 118 della mia Raccolta ed Archivio Municip. Reg. E, parvo fol. 56. Cod. 134, pag. 44. Comitem et comites Clari etc.
- 3. Rocam Clari et castrum et locum

- Rochefranche et castrum 'seu locum Clusani etc. etc. separavit et eximit a jurisdictione civitatis Brix.
- 4. Rossi, Annali. Codice Quiriniano, C. I. 3.
- 5. Cod. 70, pag. 38.
- 6. Lettere ducali 4 novembre 1429, c 1434, 1 marzo. — Miniscalchi, Osservazioni sulla scritt. austriaca intitolata — Benacus, creduta del Tamburini di Riva. Mantova 1756, doc. XII e XIV — e Ballerini, Risposta alla deduzione austriaca.

del secolo XV, c'intratterremo nel prossimo volume. Sono cose delle quali non avrei potuto parlarvi di mano in mano senza interrompere la serie dei fatti che mi premeva porvi innanzi di seguito e concreta, sicchè nulla fosse inciampo al racconto. Quand'anche avessi avuta la tentazione d'interpolarvi qualcheduna di quelle indagini alle quali sarà volta gran parte del prossimo volume, come poi togliervi alla noja dei richiami ed all'altra più fastidiosa dei fatti slegati e dati a spizzico? E però seguitando il più dei sommi narratori delle cose municipali, ho voluto raccegliervi nel suo complesso la storia materiale del medio evo per soffermarmi senza inceppamenti su tutto ciò che non era possibile toccarvi a salti qua e colà senza farne mosaico, chè di mosaici di simil fatta ne abbiamo anche troppi.

Intanto che la guerra, abbandonata l' Italia subalpina, parea gittarsi alla Toscana, qui si pigliavano provvedimenti ristoratori delle cose cittadine. Alla borgata di Canneto si concedeva lo scavo d' una seriola 1, ed ai conti di Caleppio di gittare un ponte sull' Oglio 2, purchè per altro in due ore potesse all' uopo distruggersi. E come accadeva nelle moltitudini di quel tempo, che dove appena il turbine della guerra si allontanasse, ritornavano le genti ai ludi ed alle baldorie tradizionali, non mancarono qui le feste usate.

Perocchè essendo il 9 d'agosto, ricorrenza dell'Assunta, la quale si celebrava per consuetudine antica dal nostro Comune con pubblica esultanza, dopo le offerte consuete di tutto l'agro provinciale, seguirono le corse. A preludio dello spet-

Cod. Quir. G, III: ivi la descrizione della provincia - e Libro Pergamenaceo H, III, appo la Quiriniana, intit. Previlegia Comm. Quadra-

rum Pedemontis, Gavardi etc. pagina 235.

<sup>2.</sup> Codice 9, pagina 53 della mia Raccolta.

tacolo si cimentarono le donne (quali donne ognuno compreuderà) pigliando le mosse da porta s. Giovanni. Poi vennero gli asini ed i pedoni, indi i cavalli, che si lanciavano a libero freno da s. Giacomo appo il Mella. Il palio delle donne fu di sei braccia di blaveta, o panno celeste, usato premio a queste amazzoni che lo statuto chiama fanciulle. Pei cavalli erano premio, al più veloce 22 braccia di panno scarlato fino d'Inghilterra; al secondo un braccio ed un pajo di sproni; al terzo un gatto in gabbia ed una cesta d'aglio. I trombettieri e gli araldi della città divisati di bianco e di celeste, colori del Municipio bresciano, erano i banditori di simili festeggiamenti; ed è noto che lo stemma del Comune era 1 già da quel tempo un leone celeste in campo bianco, simbolo della carità, dicono le provvisioni, e della costanza; ed era emblema che inalterabilmente dovea serbarsi.

Fu insomma allora qualche giorno di calma e dirò anche di pubblica letizia, ma troppo breve; perchè le terre di Palazzolo, della Bina e di Montechiaro nuovamente venivano rimarginate per assalti non lontani a spese del Comune, del fisco e della città 2; e il cardinale di s. Croce non potea contenere entro i limiti del trattato due potenze, che si odiavano cordialmente.

a.1439

Filippo riordinava l'esercito, Venezia l'erario; l'uno e l'altra si guardavano come due campioni vicini a scendere nell'agone. Fiorenza e il Carmagnola stimolavano Venezia; e mentre da Lucca provenivano le scintille di un' altra guerra, la scoperta di una trama per introdurre i ducheschi nel

1. Reg. Municip. F, 1430, 20 genn. doc. del sec. XV. - Dicto die currant puelle etc. Tubete et ministeriales induantur de duobus coloribus, videlicet de albo et celesti, quia sic est arma Com. Brix. Vi- 2. Rossi, Annali, C, 1, 3.

delicet Leo colore celest. in campo albo q. significat charitatem cum constantia: et observetur in posterum. Vedi anche lo ZAMBONI, Fabbriche municipali di Brescia, p. 36.

castello degli Orzi nuovi (4 gennajo) quando appunto gli ambasciatori del duca trattavano della pace coi Veneziani, ruppe ogni accordo 1. Si venne tosto alle mani. Il Carmagnola preso Treviglio e Caravaggio, dispiegava le truppe contro Nicolò da Tolentino e Francesco Sforza. Ma questa volta (17 maggio) la disfatta del Carmagnola, colto in un agguato sotto Soncino<sup>2</sup>, risvegliava nell' attenta Repubblica i timori di un sospetto, che sollevatosi più che dal fatto dei prigionieri di Maclodio, dalle non esplicabili lentezze, pareva omai cancellato dalle vittorie susseguite. Altri guai toccarono alle truppe di Mantova e di Ferrara sul Cremonese, e le sorti del duca si ravvivavano. Poi la rotta infelice d'una flottiglia veneziana sul Po, della quale Francesco Carmagnola, richiamato indarno a sostenerla, pareva quasi dimentico<sup>3</sup>, ed altri fatti minori persuadevano il Senato della dubbia sua fede; e molto più ravvalorava il sospetto quel non essere accorso (48 ottobre) a proteggere coll' armi sotto Cremona le insegne pericolanti del Cavalcabò. E forse al dubbio del tradimento susseguivano le tenerezze col duca di Mantova per tenerselo amico, per cui

3.1431

- 1. Sanuto, Duchi di Venezia, col. 1011.

  R. I. S. t. XXII, 1431, 4 genn.

  Narra che discopertosi un trattato
  negli Orzinuovi fatto a petizione
  del duca di Milano di dargli quel
  luogo, fu preso l'autore della trama, fu squartato e messine i quarti
  sulle forche.
- Maraviglioso fatto d'armi che durò sino a notte. Il Carmagnola con soli sette cavalli si ridusse a Brescia, restandovi prigionieri da 1500 cavalieri, oltre la fanteria. Mura-Tori, Ann. a. 1431. - Billius,
- Hist. Mediol. Rer. It. S. t. XIX, col. 146. Poggi Bracc. Hist. t. XX, R. I. S. col. 370. Simonettal, de reb. gestis F. Sfortiæ, t. XXI, R. I. S. col. 218. Sanuto, Duchi di Venezia, t. XXII, R. I. S. col. 1013.
- 3. BILLIA, SANUTO, SIMONETTA, BRACCIOLINO, Op. cit. NAVAGERO, Stor. Venet. col. 1095, t. XXIII, R. I. S. MANNA, Victoria Cremonensium, t. XXV. R. I. S. col. 445. AMMIRATO, Stor. Fiorentlib. XX, p. 1073.

a.1132

Lonato, Castiglione, Ustiano, Solferino, Canneto, Redoldesco e Castelgoffredo si aggiungevano dalla Repubblica al ducato di Francesco Gonzaga.

In questo mentre, Sigismondo re d'Ungheria, calato in Italia per avervi la corona dell'impero, tentò indarno comporre ad amistà le battaglianti potenze; ma il pretesto fu colto dalla Serenissima per avere nelle mani il conte Francesco. Udiamo adesso la Cronaca del Nassino 1. A di 8 aprile 1432 fu preso in consilio de X di mandare per lo conte Crimignola, et lo consilio di Pregadi li scrisse che volendo far pace col duca Filippo, volevano prima conferir con lui, et che venisse subito a Venezia; poi scrissero a li Rectori de Bressa, Verona e Padova che stessero attenti che se lui pigliasse altra via che de Venezia, che lo ritenesseno, et mandarono un secretario, et lo feceno accompagnare li Rettori de Bressa fino a tanto che trovarono quelli che mandavano li Rectori de Verona, et così fu fatto di loco in loco. Poi da Venezia li venne contro la Signoria di notte fino a Padova cum molte barche armate mostrando di onorarlo, poi li andarono contro otto gentiluomini li quali non lo lasciarono andare a casa sua, ma lo feceno andar diritto al palazzo, et entrato subito, fu cacciato fuori ognuno, et serate le porte fu compagnato in sala con gente assai armata, ma non comparivano, et a lui fu detto che il Dose era ammalato e che il di sequente l' averia udienza tanto che venne la notte, et a due ore el fu compagnato zoso, et lui volse andar a la porta per andar fuori, et uno gentiluomo disse: Signore andate di qua; questa è la vostra

 Nassino, Memor. C, I, 13 - Si vegga intorno alla misera fine del Carmagnola la Storia Veneziana del dotto Romanin, t. IV, pag. 160, e seguenti. - Il suo cadavere fu bensi portato a s. Francesco della Vigna; ma il frate che l'aveva confessato, avvisata l'intenzione dell'infelice di voler essere sepolto a s. Francesco di Ca grande (s. Maria dei Frari), vi fu portato e sepolto nel chiostro. Lett. del dottissimo Emm. Cicogna al prof. Paravia. Rivista Contemp. Torino, 1854. ria, et fece aprire la porta de la prigione, lo qual vedendo questo disse: O Dio! adesso sono ben morto...et entrò et fu messo in li andedi de la Orba, dove stette tre di che mai non volle mangiare ne bevere, et la Signoria subito fece proveditor in campo Zorzo Corner et Messer Marco Dandolo. A di 11 detto il colegio del Consilio di X la sera lo fece menar in camera cum le mani legate inanzi a loro al tormento; et examinando negava tutto quello che li era dimandato; et legato a la tortura, et poco alzando per aver guasto un brazo, li deteno lo fogo a li piedi et scritto quanto el disse, et lo tornarono in prigione che fu lo sabato dell' Oliva.

A dì 5 maggio 1432 il Consiglio di X con le giunte se redusse ecc. et sentenziarono ch'el fusse decapitato tra le due colonne et così fu eseguito circa hora de vespero quel medesimo zorno, et lo suo corpo portato a S. Francesco cum alcuni preti et 24 doppieri; et confinarono la contessa (Beatrice Visconti sua moglie) a Treviso cum provision di vivere, et se la rompeva li confini la sia decapitata, et a doi sue figliole ducati 5000 per una per maridarse stando ai confini, et rompendoli perdono tutto <sup>1</sup>. Un mese prima questa infelice attraversava con nobile comitiva di Benacensi <sup>2</sup> il nostro lago.

Moriva così l'uno dei più valenti condottieri lombardi del secolo XV. Lungamente fu disputato se fosse innocente o rea

- 1. Nassino, Mem. patrie. Cod. Quir. C, 1, 13. Cronaca quasi in fine, la quale ci fa sapere come l'anno dopo (1433, 7 dicembre) la contessa Crimignola se lassò levar da alcune donne, et usci dal monastero de le vergini cum le filiole: andò a Milano et subito lo duca li dele provision di vivere, et perseno quella di Venezia. Il Sanuto farebbe di ciò testimonianza. Ma il fatto sta che la contessa
- non fu confinata a Treviso, ma entrata nel convento delle Vergini a Venezia, vi rimase sino all'agosto del 1433, in cui richiese di potersene andare colle figlic a Treviso, Padova, Vicenza e loro contorni fino a Sanguineto; e che fuggita il 14 aprile 1434 colle figlic sul Milanese, le furono confiscati i beni e tolta la pensione.
- 2. Item datum infrascriptis qui fuerunt in ganzariam Lazezum ad

la sua condotta: ma il complesso dei fatti senza passione investigati accuserebbe di secreti accordi col duca Visconti questo grand' uomo, a cui la terra bresciana fu campo delle sue più fortunate imprese.

Le fortezze di Brescia non erano espugnate (1426), osserva il diligente Romanin, e già rinnovava il Carmagnola, maravigliandone il senato, la solita inchiesta dei bagni. Malipetro provveditore cercò dissuaderlo invano, compisse prima l'impresa. Il condottiero parti, nè tornò in Brescia che al 14 novembre 4. Fu al lago d'Iseo; mise l'assedio a Montechiaro, ma stimolato, rimproverato dalla Repubblica 2. Questi miseri fatti di un esercito fiorente suscitavano tra il popolo veneziano sospetti e maldicenze. Ed egli a querelarsene col doge 3, e il doge a consigliarlo di non curarsene. Vinto Maclodio, tornava il condottiero alle sue lentezze. Profittando dello scompiglio d'un esercito disfatto, varcato l'Adda, potea sorprendere Milano; ma invece s'accontentò d'aggirarsi per la terra bresciana. Visitando il Carmagnola in Chiari (luglio 1429) le sue possessioni, teneva pratiche col duca 4. Rompevasi la guerra di Lucca, e Filippo scriveva al Carmagnola, rimettendosi ciecamente a lui con un compromesso nel quale non isfuggirono le ambigue frasi. Chiamato a Venezia, non sapendo come vincerlo, veniva deliberato che gli si profferisse il dominio di una intera città; dirò di più della stessa Milano 5, ch'egli aveva domandata quando

sociandam dnam Comitis Carmagnole. Lib. Expens. Com. Salod.

Istruz. al Carmagn. tornante a Brescia, 14 nov. secr. IX, pag. 183, cit. Romanin, t. IV, pag. 116.

<sup>2.</sup> Secr. X, 28 sett. p. 85, cit. Rom.

<sup>3.</sup> Secr. X, p. 80. - Nulla di ciò negli storici, qui nota il ROMANIN.

<sup>4.</sup> Romanin, p. 137, t. IV.

ROMANIN, opera citata. Ivi la cit.
 Misti, Cons. X, t XI. Cum per
 multa judicia et conjecturas satis
 clare intelligitur q. magn. Comes
 Carmign. aspirat ad dominium
 Mediolani etc. Basterebbe sol que sto per accusarlo reo.

fosse riuscito a vincere il duca (17 agosto 1430). Tor- 8.1432 nato al campo (28 dicembre), nuove lettere del senato perchè non ascoltasse messaggieri viscontei. Ed egli a non badarvi, ad accoglierli ancora (1431), e guardare indifferente di qua dall'Adda l'esercito del duca invasore della Toscana; e quasi ciò non bastasse, dimandare di porsi negli alloggiamenti. Altamente il Consiglio se ne lagnò. Mandò provveditori perchè almeno lo stimolassero all'impresa di Soncino, poichè Brescia era pronta a sostenerla 4. Tutto fu indarno. La lunga e dispendiosa guerra assorbiva tutte le rendite pubbliche; e fu duopo convocare i più ricchi cittadini di Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Brescia e Bergamo (1432) perchè senza aggravare il popolo volessero essi anticipare le rendite nette di quattro mesi, cedendo loro in cambio l'entrata del dazio.

Finalmente, vedendo inutile ogni sforzo per iscuotere quell'uomo, e convinti dell'arti nelle quali avvolgeva lentamente la stessa Repubblica, il 29 di marzo 1432 deliberavano i senatori di mandare a Brescia, dove trovavasi allora il Carmagnola, un Giovanni de' Imperi con una grave istruzione pubblicata dal Romanin.

Veniva ingiunto all'Imperi dicesse al Carmagnola che, ora essendo pur tempo di far qualche cosa, nè più veggendo speranza nel passaggio dell' Adda, la Repubblica pregava il conte perchè al più presto possibile si recasse a Venezia per essere consultato intorno alla campagna che doveva aprirsi di là dal Po contro Piacenza.

« Lo esorterai pertanto (così l'istruzione) a venir qua al più presto possibile; e s'egli vi consente, verrai con lui a Venezia. — Se poi ricusasse o trovasse pretesti per non

<sup>1.</sup> Secr. XII, pag. 14, 17, 20, docum. cit. dal Romanin nelle Stor. Venez.

venire . . . affinchè non adombri, gli dirai che udresti volentieri l'animo suo circa a quanto si potrà fare nella prossima estate ecc. Avuta la sua risposta, farai di trovarti nel modo più destro e segreto ecc. in luogo appartato ed occulto col podestà e coi capitani nostri di Brescia e col nobile Francesco de Garzoni provveditore, ai quali dirai sotto vincolo di secreto ecc. che abbiamo deliberato e intendiamo che il detto conte Carmagnola abbia ad essere arrestato e ritenuto. - Arrestato che sia, lo mandino sotto buona scorta nel nostro castello superiore di Brescia, ove sia ben guardato e conservato. Ma ricordiamo loro per la sicurtà dello stato nostro . . . che prima di farlo pigliare avvertano e provvedano alla buona guardia e conservazione della città e dei luoghi nostri di Brescia e specialmente degli Orzinovi, di Montechiaro e di Palazzuolo. Perciò sembraci opportuno, ch' essi ordinino a mess. Orsino degli Orsini di non allontanarsi colle sue genti dagli Orzinovi e facciano avvisato ser Marco Longo di star bene in sulle guardie ecc. Nè essendoci possibile dare di qua tutti gli ordini, potranno valersi per questa bisogna del nostro fedelissimo Pietro degli Avogadri e d'altri nostri fedeli ecc. »

« Vogliamo ancora che presso il conte sia arrestata anche la contessa sua moglie, e si ponga la mano sulle scritture e sui denari e su tutti i suoi beni, de' quali si farà un inventario tenendoli in buona custodia (si omette il resto) » <sup>1</sup>.

Nè pago a ciò, deliberava il Consiglio di scrivere al capitano di Brescia Marco Dandolo, che avesse a rimanere in ufficio fino a nuovo ordine, perchè operasse di concerto cogli altri. Queste ed altre cose (30 marzo) determinate, altre lettere si dirigevano ai primi condottieri dell'esercito

<sup>1.</sup> ROMANIN, Stor. docum. di Venezia - t. IV, pag. 153.

veneziano, e quindi a Cesare Martinengo, perchè stessero 3,1432 di buon animo, essendo l'arresto del Carmagnola voluto dall' onore e dal ben essere della Repubblica.

Ma l'Imperi non ebbe duopo ricorrere agli estremi, poichè giunto in Brescia, il Carmagnola lo seguitò senza sospetto fino a Venezia, accompagnatovi probabilmente da qualche nobile bresciano. Giunto colà (7 aprile), il Dandolo ed il Garzoni provveditori ne furono avvertiti 1: il resto l' abbiam narrato.

Gianfrancesco Gonzaga sostituito al Carmagnola, venne tra noi con dodicimila cavalli, ottomila pedoni ed un seguito di due migliaja di cernide, accompagnandolo Giorgio Cornaro provveditore. Si condusse all' Oglio e lo passò: prese i castelli di Bordolano, di Casale, di Soresina; e fattovi prigioniero Gabrino Cipriotto, che per denaro avea prese le parti del duca, mandollo a Brescia, dove qual traditore fu appeso per un piede<sup>2</sup>. L'acquisto di Soncino fu l'ultima fazione del Gonzaga, e l'esercito veneziano fu diviso tra i due provveditori Cornaro e Contarini. All' ultimo toccò di risalire a Valcamonica, sollevata un' altra volta, colle cernide bresciane e delle valli<sup>3</sup> e colle squadre del Sanseverino. I moti di Valcamonica furono repressi<sup>4</sup>, e trovo che una schiera di stipendiari salodiani combattesse in quel fatto 5. Il padre Gregorio aggiunge al Sanseverino, Taddeo da Este, Italo Furlano e due altri 6. Il Cornaro, mosso a riprendere la

- 1. Potestati et Capitaneo Brixia . . . iterate scribimus vobis ad avvisamentum quod Carmignola hodie hoc applicuit etc. Dat. VII aprilis. Mist. Cons. -X. ROMANIN, t. IV, pag. 187.
- 2. Brognoli, Assedio di Brescia.
- 3. COMPARONI, Storia delle valli Trom-

- pia e Sabbia lib. V, Salò 1805.
- 4. P. GREGORIO, Trattenimenti dei popoli Camuni - Trattenim. IV, pag. 465.
- 5. Liber Expensarum Com. Salodj. - Cod. 44 della mia Raccolta.
- 6. « Al lago si perse Lovere . . . Volpino resistette. Alla contea di E-

ribellata Valtellina, n'aveva in sulle prime sì fattamente la peggio, ch' esso il provveditore, Taddeo da Cortesio, Cesare Martinengo ed altri condottieri pigliati dai Filippeschi, pagarono a danaro la libertà. La guerra prevedevasi generale. Si ponevano custodie alle rive dell' Olio perchè avvertissero il passaggio dei nemici, e mille uomini si dimandavano a rinforzo dell' armata veneziana 1: ed in questi supremi bisogni parve tanto inopportuna la dimanda clericale, che i sacerdoti non pagassero le gabelle per risarcire il palazzo episcopale rovinato per incendio, che la Repubblica ordinò si pagassero all'istante, e che la fabbrica si tralasciasse <sup>2</sup>. Ed anche i preti contribuirono per decreto della Repubblica alle fortificazioni di Palazzolo e della Bina 3. Eppure in mezzo a tanto sospetto dell'avvenire un gentile pensiero facea proporre al Consiglio del Comune, che trovandosi in Brescia un retore insigne, venisse ritenuto dalla città con provvisione. Giacomo da Sajano, Martinengo da Coccaglio, Tartarino Capriolo e Nicolò Pedrocca sostenevano la proposta. Quest' uomo di lettere, ch' aveva insegnato rettorica e poesia nelle scuole di Bologna e di Perugia, chiamavasi Maestro Tommaso da Camerino, e venne accolto perchè leggesse rettorica, grammatica e le poetiche discipline per 160 lire di planeti all' anno. Cominciò dalla grammatica e dalle Epistole di Cicerone; e l'affluente gioventù

dolo convenne cedere ai nemici». Così il p. Gregorio, che tocca più innanzi della ripresa di Lovere fatta dal Sanseverino, il quale vi si era portato nel 13 dicembre 1422. – P. CELESTINO, Storic di Bergamo, lib. VII. – E gli Annali Foroliviensi. In Valle Camonica venetorum gentes capta et predata sunt per gentes ducis Mediolani.

- Provis. del Com. Cod. 78 della mia Raccolta. - Il Cronaco Eugobino, R. I. S. t. XXI, col. 971, narra che la rivolta di Valtellina fu causa della ribellione di Valcamonica, riavuta in pochi mesi e posta a sacco.
- 2. Rossi, Annali di Brescia, Codice Quiriniano C, I, 3.
- 3. Idem.

attestò il merito del precettore <sup>1</sup>, che apriva scuola nelle case del Comune presso porta Bruciata <sup>2</sup>. Lo storico Malvezzi, il cronista bresciano a cui dobbiamo una storia cittadina dettata pe' tempi suoi con bastevole eleganza, viveva ancora; e del 28 marzo 1435 lo trovo ne' documenti municipali salariato per uno dei due *phisici* tenuti dal Comune <sup>3</sup>. È noto eziandio che del 1436 leggesse grammatica e rettorica in Brescia Gabriele da Correggio con 50 ducati all' anno <sup>4</sup>.

Da quando il Malatesta capitolava col duca (1421) per trentaquattromila fiorini d'oro la cessione di Brescia <sup>5</sup>, la povera città non ebbe tregua. Quante paci fermate e rotte ad un tempo! quanto agitarsi di eserciti e di ambizioni! quante insidie e tranelli di principi e venturieri. Eppur di lunga mano maturavano i germi di più gravi sciagure. Anche del 1433, 26 aprile, si venne ad una concordia per la quale il Bresciano ed il Bergamasco (le condizioni ad un di presso del precedente trattato) rimanevano dei Veneziani, coll' aggiunta di Ghiaradadda. Senonchè la Repubblica vegliava in armi <sup>6</sup>, ed assoldava Jacopo da Narni detto il Gattamelata <sup>7</sup> e il conte Brandolino. Taliano Furlano ed altri

- Provisioni della città, 1432, 8 nov.
   A nome del vescovo s' avvertono i
   cittadini, se habere in manibus
   quemdam litteratissimum et Re thoricum grammaticæ professorem
   etc. etc. Cod. 134, p. 52 della mia
   Raccolta. Schede Zamboniane.
- Zamboni, Pubbl. Fabbriche di Brescia, pag. 9, capo IV, n. 35. -Melga, Cronache.
- 3. Idem. Cod. 134, p. 57.
- 4. Idem. Cod. 134, p. 57. Schede Zamboniane.
- 5. MURAT. Ann. a. 1421. SANUTO,

- Storia Veneta, t. XXII, R. I. S. Corio, Storia di Milano.
- 6. Nei diversi registri della provincia si trovano compagnie di soldati spediti nel 1433 ad exercitum de Yseo, ad exercitum de Palazolo, ad exercitum Fontanellæ etc. Le condizioni della pace 26 aprile si leggono nella Cronaca Mazzuchelliana (o Nassiniana come si voglia) nel Liber Fragmentorum.
- 1433, 7 novembre. In questo tempo la Signoria tramò de condur lo magnifico Gattamelata et lo

.1433

due capitani fuggiti al duca con 800 cavalli si acconciarono con essa 4.

Ma le paure della guerra non trattenevano il podestà Marco Foscari dal proporre che nel mezzo della città di Brescia, famosa e magnifica città 2, ma difformata in quel tempo e senza euritmia, fosse una grande e nobile piazza. trovando il luogo di Porta Bruciata collocato nel centro adattatissimo a ciò. La proposta veniva accolta dal generale Consiglio del 13 giugno 14333; e nell'ottobre s'incominciava l'atterramento di alcune muraglie di s. Gervasio per dar luogo al lavoro. Già dal primo aprile 1430 si era pensato alla fabbrica di un palazzo che rispondesse al decoro ed ai bisogni delle venete rappresentanze, e al 17 febbrajo 1431 veniva determinato che si levasse presso Porta Bruciata, come centro dell' arti e dei convegni del popolo. Ma la casa del Carmagnola, in contrada di s. Agata o dei Calzaveglia, passata al fisco, indi volta agli uffici delle civili magistrature (4432), fu causa che il primo divisamento andasse a vuoto. Con tutto questo, il desiderio di pubblici abbellimenti, come vedremo, non cessò.

a.1434

La guerra intanto si rinnovava tra la Chiesa ed il duca; e dopo grandi fazioni, vendutosi lo Sforza al papa, che gli fece brillare innanzi il vicariato della Marca d'Ancona, abbandonava le insegne del Visconti per combattere sotto quella delle somme chiavi. Se non che il Piccinino volò

conte Brandolino cum lanzi 450, et a di 29 detto li condusseno et li detono fra doi mesi ducati 40 mila de prestanza. Cronaca citata del Lib, Fragment.

- A li 6 avosto 1433 fugito dalla Signoria Antoniello da Siena con cavalli 450 e Talian Forlan et
- Stefano Maramonte con cavalli 350 al duca. Cron. cit.
- Codice 134, pagina 57. Provvis.
   13 giugno 1433. Quod ista civitas
   Brixia est multum famosa et magnifica civitas, sed deformata et inordinata etc.
- 3. ZAMB. Fabbr. di Brescia, c. IV.

al soccorso di Nicolò Fortebraccio; ed entrando minaccioso a 1436 nella stessa Roma, obbligato il pontefice alla fuga, scompigliava si fattamente e Veneti e Fiorentini e quanti sostenevano le parti d' Eugenio IV, ch' oltre a più di tremila cinquecento cavalli e mille fanti rimasero prigionieri, e con essi Nicolò da Tolentino, Gianpaolo Orsino, Astore Manfredi, Cesare Martinengo ed altri assai: quel Cesare Martinengo, che riscattatosi nella rotta di Valtellina del trentadue, dovette ricomperare la sua libertà. Sappiamo del resto che battagliò da prode sotto le insegne dello Sforza nel regno di Napoli, mandatovi dal duca (1438); e narra il Corio, toccando di quella campagna, le belle imprese del milite bresciano 1.

Dicemmo che il nostro Jacopo Malvezzi, artium et medicinæ doctor, viveva ancora. Di quest' anno è appunto una sua preghiera (1434 15 gennajo), nella quale mettendo innanzi che già da trent' anni esercitava con fraterna pietà la cura degli infermi, e che trovavasi circondato da una turba di parenti bisognosi al pari di lui, si rivolgeva anch' esso agli amici ed al Comune per chiedere un po' di salario, seguendo in questo un uso antico dei medici bresciani. In quella supplicazione offerivasi curiose laborare semper a sollievo dei ricchi e poveri languenti 2.

Ma intanto al duca volgevano avverse le sorti, poichè pareva che mezza Italia congiurasse ad atterrarlo. Gli Albrizzi e gli altri fuorusciti fiorentini vedendo le cose perturbate ed il mondo aver mutato viso 3, inducevano il duca a muovere

- 1. Conto, Storia Patria, a. 1438. La Cronaca Nassiniana racconta del Martinengo: « a di 22 giugno 1434 giunse a Castel Caro per la Signoria lo Sig. di Faenza, il valoroso Cesar Martinengo etc. et per via trovarono il m. Gattamelata,
- et deliberorono atacarse, et primo il m. Gattamelata, et il m. Cesar detteno dentro et rompeno alcune squadre de Nicolo Piccinino, e drio vene il resto de le genti etc.
- 2. Cod. 131 p. 57. Schede Zambon.
- 3. MACCHIAVELLI, Storie Fior. lib. IV.

guerra alla patria loro. Il Piccinino fu mandato a combatterla, ma lo Sforza turbò l'impresa (1436), e i principi italiani paurosi in prima della potenza del duca, or la tenevano in freno.

Guerra per altro non era dal 1434 al 1436 nella valle lombarda. Il popolo bresciano già immemore de' passati guai ne profittava, e cogliendo pretesto di non so quale anniversario de' tempi malatestiani, correndo la Pasqua del 1434, facea bagordi e danze licenziosissime nel prato vicino alle fosse della città verso Montebello, larghissimo prato, che ceduto alla Curia per togliere quel baccanale fu chiamato del vescovo 1.

In questi fatti la Repubblica consolidava il meglio che fosse dato l'ancor nuova conquista; e ciò che pochi avvertivano e lo storico Romanin non ha dimenticato, le venne il 16 agosto 1437 data in Praga solennemente nella pubblica piazza dall'imperatore la investitura di Terraferma. Marco Dandolo ambasciatore giurava le solite fedeltà, e ne aveva in ricambio il diploma 20 luglio, che nominava il doge di Venezia duca di Treviso, Feltre, Belluno, Ceneda, Padova, Brescia, Bergamo, Casale maggiore, Soncino ecc. con tutti i castelli del cremonese e del lombardo di qua dall'Adda.

1. Provisioni della città di Brescia, 1434. Declaratum est quod Epus Brixiæ possit facere et disponere de prato jacente a mane parte civitatis Brix. extra civitatem sito iuxta foveam cirche . . . quod est plodiorum quinquaginta in quo tribus diebus Pasche Resurectionis Choree et ludi fiebant lascivissimi. In eodem prato dictis diebus pascalibus quasi totus populus Brix. captivatus fuit per hostes armi-

geros Pandulphi de Malatestis qui ... postea totum populum suffucaverunt in dicto diversorio. – Vedi anche il Cod. Quirin. C, I, 47. – Da questo per avventura il titolo di prato del Vescovo. Ma sembra che per questo campo al vescovo lasciato sorgessero altre liti, perchè nel 1458 veggo il comune cederlo formalmente alla Curia per togliere lo scandalo di quelle tresche.

Rassicurata così dal lato dell'impero la Repubblica vene- a.1434 ziana, fortificava muraglie, rivedeva statuti, mandava rappresentanti pei castelli e per le città di Terraferma, rinnovava ducali e concessioni; e quando i bisogni dello stato lo richiedevano levava contribuzioni, ma non espilatrici, come a' tempi del Malatesta e dei Visconti: e la somma distribuiva per le terre secondo un censo, quale poteva ottenersi nel secolo XV e secondo l'infausta necessità delle esenzioni, dei feudi, dei patti convenuti nei momenti della vittoria colle terre conquistate. Del 1434, p. e., metteva taglia di ventimila ducati, e lo scomparto era una presunzione del valore comparativo degli enti aggravati. — Clero, ducati 1200 — Valcamonica 2000 - riviera di Salò 2400 - città 4700 - distrettuali 8700 1, per cui la sola città pagava intorno alla metà di tutto il distretto, la riviera di Salò due volte quanto il Clero di Brescia e del territorio, ricchissimo in allora più che ad uomini dell'altare facesse duopo.

Ma le povere campagne, desolate per minute battaglie a 1135 ed incursioni e improvvisati accampamenti, non erano coltivate che a malincuore tanto appena che rendessero di che sopperire alle esigenze della fame. Colla paura e col dispetto che la scarsa messe, biondeggiante appena, venisse attraversata e pesta dalle irrompenti cavallerie, seminava il bifolco, ma come a stracca. Contribuzioni d' uomini, di carri, di buoi, di fieni, di legnami e di quanto veniva all' uopo, e pena sempre la forca, mettevano le Quadre intere nella disperazione: perchè impotenti qualche volta alle esigenze di condottieri da ventura, e di soldatacci senza freno e senza misericordia, mandavano deputazioni al campo, al senato, alla città, ma le più volte indarno. Non più quell' amore nei

<sup>1.</sup> Codice 118 della mia Raccolta.

colti che avverte la speranza di floridezza futura. La vite rada, abbandonata fra i monconi delle scapezzate a lasciar libero il campo di evoluzioni del momento, che distruggevano il prodotto di un anno; e le case del colono convertite in poste militari, e le chiese e i monasteri in case matte ed in ridotti di fanti e di cavalli. Vent' anni di guerra avevano disertato il monastero di s. Pietro in Monte poco lungi dalla nostra città, che dominando la cima di un colle pareva fatto a posta per una trincea. L'abbate Nestore, più non sapendo come porre i suoi monaci al sicuro, dimandò che il monastero di s. Brigida, dove si erano rifugiati, fosse aggiunto al convento abbandonato; e papa Eugenio (1435) acconsenti 1.

II.

## L' ASSEDIO DEL MCCCCXXXVIII E LA GUERRA CONSECUTIVA

Continuavano ancora le agitazioni della Romagna e dello stato di Napoli, e tra queste e l' ira del duca di Milano, che tutto volto al riacquisto di Genova vi mandava Niccolò Piccinino, la Repubblica respirava (1436), ma fu per poco. E già si preparavano i semi di quella guerra, di cui altra non sarebbe nella storia bresciana del medio evo nè più bella nè più gloriosa, se le forze cittadine, ch' erano volte allora contro fratelli, si fossero levate contro eserciti stranieri. Ma la fede è anch' essa un' alta virtù, e quanta fosse tra noi la mantenuta alla Repubblica veneziana ne fa testimonianza un assedio che il popolo di Brescia ricorda ancora con una specie di alterezza, e ne richiama le tradizioni passate di padre in figlio come una nostra eredità.

1. Lucні, Cod. Dipl. n. 36, p. 29.

Io non so veramente se investigata siasi mai la cagione 3,1436 per cui quel nobilissimo sentimento, quell'alto e gentile affetto che si chiama amore di patria, non sia più fomite siccome un tempo a forti e magnanimi commovimenti, sorgente di poderosi fatti, orgoglio dell' anime nostre. Evidentissime, s' io nulla veggo, ne sono le ragioni, appunto perchè legate indissolubilmente alle condizioni politiche e sociali dei tempi nostri, che hanno fatto di noi medesimi piuttosto un popolo cosmopolita che cittadino: e le nostre affezioni allargate, diramate, sparsamente profuse, per così dire, a tanta diversità di scopi, di desideri, di volontà moltiplici, per legge universale di natura umana si affievolirono e dinervarono di tanto più. Io non confronto età: sarebbe un' altra questione. Dico soltanto che i padri nostri eminentemente cittadini amavano la patria di saldo e gagliardo amore, perchè i più vivi e delicati affetti, le gelosie, le ambizioni dell' animo loro non passavano il confine che per farla o più temuta o più grande. Le quali cose io premetto, perchè le prodezze che sono per raccontarvi, e delle quali furono campo nel 1438 le bresciane mura, non pajano esaltamenti, concitazioni di un giorno, sì veramente miracoli di cittadina virtù.

Ita indarno, siccome al solito, nel 1437 tra la Repub- 2.1137 blica di Venezia e il duca di Milano una di quelle povere paci, che nel secolo XV non si fermarono tutt' al più che a pigliar fiato, primi a rompere le ostilità furono i Veneziani 1. Era loro duce Gianfrancesco Gonzaga, il quale disertando assai paese in Ghiaradadda, costringeva l'emulo potente a rivocare di Toscana Nicolò Piccinino. Ma veggen-

<sup>1.</sup> SIMONETTA, De rebus gestis Francisci Sfortiæ, p. 259, 260. R. I. S. t. XXI. - SANUTO, Vite dei Du-

chi di Venezia, p. 1042, t. XXII, R. I. S. - Annales Foroliv. R. I. S. t. XXII, p. 219.

dolo ingrossato al venir suo dalle genti del duca di Savoja, o che avesse paura, o che già meditasse il tradimento, Francesco Gonzaga abbandonata l'impresa, ponendosi a Palazzolo di qua dal fiume, vi si fortificava; poi lasciato quel luogo, attraversata con tutto l' esercito la nostra città (40 giugno), ripassava l'Oglio alla Bina 4, da cui risospinto, l'obbligava il Piccinino a ripiegarsi in Brescia 2. Secondo la cronaca Eugobina i capitani della Signoria, ma sovra tutti il duca di Mantova, determinavano di ridursi oltre l'Oglio. Ai veneti provveditori non pareva, ed il Gattamelata per compiacerli fortificò l'accampamento di valli e di steccati. Nicolò se n'accorse e fu per assaltarlo, ma l'esercito veneziano lasciate le tende, mandati per la via di Palazzolo i suoi bagagli non senza perdita di carri e di cavalli, si ridusse a Pontoglio in sul Bresciano, e il Piccinino a Caleppio 3.

Eraci allora podesta Cristoforo Donato, e capitano il celebre Francesco Barbaro: e fu somma ventura che in tempi difficilissimi da uomini di tanta rettitudine e di si gagliarda fermezza si governassero i nostri destini. Ambo integerrimi magistrati, erano dolci nel primo ed affabili modi; elegante scrittore ed audacissimo soldato era il secondo, una gloria veneziana del novero di quelle che fanno così splendida e solenne la storia di quell'antica repubblica italiana. Prima cura del Barbaro fu quella di togliere innanzi

- « In questo giorno istesso essendo vicino a Bolgare, gli venne addosso il Piccinino con dodicimila cavalli e molti fanti, e lo cacciò di qua da Oglio in Bresciana, prendeudone quasi tutto il carriaggio ». Così narra Cristof. Soldo, nella sua Cronaca Bresciana. Rer. It. Ser. t. XXI.
- 2. Sanuto, l. cit. Cronaca Rimin. pag. 933, t. XV. R. I. S. Bossus, in Chron. ad an. 1437.
- Gronico Eugobino, Rer. Ital. Ser.
   XXV, col. 976. Sanuto, Vite dei Duchi di Venezia. Rer. I. S.
   XXII, col. 1043. Soldo, Mem. Bresc R. I. S. t. XXV, col. 790.

al comune periglio le ruggini di parte fra due potenti fa- a.1437 zioni: Pietro Avogadro e Leonardo Martinengo n'erano i capi: onde fattili amici, gl'imparentò. Poi racconciava non so che inimicizie tra l'Avogadro ed i Lodroni 1: volea concordia perchè da questa è l'unione, dall'unione la forza.

I cittadini intanto nominavano i maestri della guerra<sup>2</sup> perchè provvedessero alla difesa della patria comune; ed erano Bortolameo Porcellaga, Cristoforo Bornato, Pietro Sala, Balduccio Longhena, Giovanni Masperoni e Giacomo Trivelli, i quali doveano condurre all' armata duemila fanti delle cernide bresciane, ed altre duecento ne comandava Giovanni Rozzone al presidio di Rudiano, mentre che il Masperoni custodiva la terra d' Iseo.

Il vecchio ed infermo provveditore Pietro Loredano suocero del Barbaro, tornava in quel punto tra i suoi Bresciani,

- 1. BROGNOLI, Memorie aneddote dell'assedio di Brescia, p. 68, cap. Vl. - MANELMUS, de Obsidione Brixia, Coment. p. 7. - È singolare la descrizione che del bollente animo di Pietro Avogadro il Barbaro ci fa (poiche suo terremo quel Commentario a dispetto delle lodi sue proprie): Licet fere plus iracundia Petri potuerit, quam Barbari mansuetudo, Nam cum omnia quaquaversum essent hostilia, nescio quo Lito, Petrus armis raptim correptis, insciis Magistratibus, ex urbe erat migraturus: quod ut Barbarus rescivit, ita eum monuit dicendo ut secum potius perire, quam alibi bene esse deliberaverit. Confronteremo più innanzi questo franco ed aperto animo dell' Avogadro
- colla coperta e traditrice natura di Francesco Sforza.
- 2. 10 giugno 1437. Item ut magnifici dd. potestas et capitaneus coadiuvare possint, ad occurrentia propter querram, elegerunt infrascriptos qui sint magistri querre et esse debeant cum dd. Rectoriribus ad quælibet opportuna. Provisioni della citttà. - Nè il territorio se ne stava inerte. A dire soltanto della Riviera, un Liber Expensarum Comunis Salodi dell' Arch. Comunale, registra le molte compagnie che dalle nostre Comunità venivano pagate e mandate all' esercito veneziano, e le munizioni d'ogni fatta, e le vittovaglie particolarmente che alla povera Brescia furono dai Solodiani somministrate,

a.1437 che memori ancora dei forti fatti del ventisci, gli assegnavano la casa di Francesco Martinengo <sup>1</sup>, e festeggiandone la venuta gli si accoglievano d' intorno provvedendo per esso e pe' famigli suoi.

Senonchè ai validi provvedimenti della città l'esercito non rispondeva, e la pensata inerzia del Gonzaga dal giugno al settembre, e l'ostinato suo pensiero di gittarsi oltr' Oglio mettea sospetto, ed il sospetto si avverò.

Battuto Caleppio, ch'ebbe a discrezione (25 ottobre), movea il Piccinino sopra la Costa; di là scorrendo le terricciuole della valle di Trascorre, riebbe Sarnico e Predore 2. Brescia pericolava, ma non impauriva: e perchè un Patina, di quegli insetti che mai non mancano anche nei grandi commovimenti dei popoli, assediando i magistrati, ed aggirandosi maligno nei cittadini Consigli, ne tentava in secreto la fede e la costanza, Pietro Sala fu chiamato a sorvegliarlo<sup>3</sup>. Poi venivano comperate dugento balestre a mulinello, elmi e corazze ed armi d'ogni maniera; e inutilmente fu pregato il Gonzaga perchè vietasse alle truppe l'insopportabile saccheggio in terra amica. Mentre accadevano queste cose, bombardata il Piccinino la terra di Vignano 4, l'ebbe a discrezione. La qual discrezione fu sì fatta che di trentotto fanti a piè e contestabili, ch' erano nella rocca, li fece saltar tutti giù dalla torre di Vignano. Prese Cologne, Brignano, Cavrino e largo tratto del Bergamasco, indi pose l'armata nei quartieri d'inverno.

Scontenta la Repubblica de' coperti procedimenti del marchese di Mantova, sollecitava Fiorenza perchè lo Sforza

<sup>1.</sup> Brognoli, Assed. - pag. 70.

<sup>2.</sup> Soldo, Memorie Bresciane. R. I. S. t. XXI, col. 790.

<sup>3.</sup> Provis. Municip. 15 settemb. 1437.

<sup>4.</sup> Il Soldo, scrive Urgnano. - Il Brognoli avvisò quell'errore.

venisse, altra infamia de' tempi suoi 4; il che fu al tutto dal a.1437 conte dinegato, e tra Andrea Mauroceno e lui furono ingiuriose parole, accusando l'un l'altro d'assai superbia e poca fede 2: onde riunite i Veneziani le cernide del Vicentino e del Veronese, n'afforzavano l'armata. Giovanni Roberti da Brescia le rassegnava, e Pietro Sala metteva in armi frattanto le poste a Lovere, a Clusane, al castello d'Iseo: il passo d'Oglio dovca munirsi. Ma il Gonzaga parti. Giunto a Quinzano dimandò le chiavi del forte: quattro giorni vi stette chiuso, poi dispiegando uno stendardo tutto carico di lingue<sup>3</sup>, mosse agli stati suoi, nè in terra alcuna si fermò fuor che a Pratalboino; nè colà pure smontò di cavallo, sicchè fu tosto ad Asola. Pietro Loredano, che gli fu dietro, lo raggiunse. Ma il marchese: tornate a casa signor Pietro, gli disse, perchè mi son voltato a quella via dove voglio andare, e detto questo ritornò alla sua Mantova, persuadendo il Loredano che all' anima del traditore non giunge neppure il senso della vergogna.

Una serie d'inganni, un insidiare coperto e avviluppato di città, di repubbliche, di condottieri, sì che l'uno tranello velasse l'altro, ecco la storia di questa e di molte età. Molta perizia nell' armi, maggiore assai nella frode. Il duca Visconti coll' esca di Bianca sua figlia, ma più ancora della dote di Asti e di Tortona, scongiurava lo Sforza tenendolo a sè, sicchè Fiorenza non avesse Lucca, Venezia il capitano, l'una e l'altra si distogliessero dai loro divisamenti. Veramente non fu mai raggiratore che in tanta rete e intralciamenti di frodi

<sup>1.</sup> Poggi Bracc. Hist. Rer. It. Scr. t. XX, p. 387. - SIMONETTA, Op. MIRATO, Storia Fiorentina, lib. XXI, pag. 9.

<sup>2.</sup> MACCHIAVELLI, Stor. Fiorent. lib. V, a. 1437.

cit. R. I. S. t. XXI, p. 264. - AM- 3. CRISTOFORO SOLDO, Cronache Bresciane, in Rer. Ital. Scr. t. XXI, col. 791.

stavasi, e ad Erasmo dei Narni, detto il Gattamelata, affidava l'esercito.

Nulla perdea Firenze nella tregua del 28 aprile stipulata col duca per dieci anni; nulla fuor che l'onore. Pur rade volte occorre che alcuno abbia tanto dispiacere di aver perdute le cose sue quanto ebbero allora i Fiorentini per non aver acquistate quelle degli altri 1: onde empievano con lettere Italia tutta dei loro lamenti come se Lucca fosse loro involata.

Alla slealtà di Firenze aggiungevasi quella del duca di Mantova. Lusingato di larghi acquisti sul Vicentino e sul Veronese, prima celatamente, poi senza tanto riserbo si volse a parte ducale. Nè Venezia di quel trattato ebbe sentore, finchè le scuse del marchese a non ricevere comando nell'esercito veneziano, indi l'aperta dichiarazione di guerra contro la Serenissima, da lui fatta in Mantova qualche mese dappoi, non lo avesse manifestato.

Quando le cose fluttuavano incerte avea Filippo trovato modo ad allontanare da qui due condottieri, due gravi intoppi alle oscure sue mene, di sì fatta maniera però che dilatassero anche là dove pugnavano, e quel che è più combattendosi tra loro, la sua potenza. Ora che il forte della guerra minacciava gli stati suoi, pressava gagliardamente la città di Firenze a richiamare lo Sforza, perchè poi fossegli dato riavere il Piccinino. L' una cosa e l' altra mirabilmente riesci: ed il ritorno di Nicolò facea ormai presentire a Brescia i terrori di un assedio; di quell' assedio la cui memoria dura tuttavia tradizionale, e durerà fino a che benedetti saranno i forti che lo sostennero e sarà sacro il sangue per la patria versato.

<sup>1.</sup> MACCHIAVELLI, Storie Fiorentine - lib. V.

Cristoforo da Soldo, che v' ebbe parte, minutamente lo ci narrava 1. Con ampio, esatto, coscienzioso lavoro, qual mai non ebbimo fin qui, ne ritesseva il Brognoli la storia 2, pregevole tanto più quanto è modesto il titolo sotto cui l' appresentava. Con succinto e vigoroso dettato sponevala il Nicolini 3. Mio debito è di seguire, comunque preceduto, il mio sentiero; e mentre sono lieto che que' gravi fatti vi sieno già recati da più grave accento che il mio non è, tra le robuste ma brevi pagine dell' uno e il più largo narramento degli altri, ove a tanto risponda lo scarso ingegno, procederò.

Anche parevami che le moltiplici testimonianze o dal Brognoli medesimo non avvertite, o sorvenute ad arricchire dopo il Brognoli queste memorie di patimenti gloriosi e tutti nostri, mi facessero un obbligo di prevalermene, perchè più viva ed intima risultasse dai nuovi o tralasciati documenti l' evidenza dei fatti.

Dal principio dell'anno aspettavasi in Brescia il Gattamelata, che vi giunse nel mese di febbrajo cortesemente accolto e regalato dalla città <sup>4</sup>. La presenza di quel valoroso raddoppiò nei cittadini l'alacrità dei subiti provvedimenti. Le rive dell' Oglio venivano munite, si mantenevano guarnigioni a Clusane, ad Iseo, dovunque il bisogno lo richiedesse: e quasi a preludio di pietose vicende pietosissimo decreto segnavano i magistrati. Si erano proposti (18 maggio) soccorsi d'uomini ai lavori della fortezza di Rudiano. La

Soldo, Memorie delle guerre contro la Signoria di Venezia dal 1437 al 1468. In Rev. J. Scr. t. XXI, col. 790 e seg.

Memorie aneddote spettanti all'assedio di Bresc. del 1438. - Bresc. 1780, in 8º per Daniele Berlendis.

Ragionamento sulla Storia bresciana - Brescia, 1825, in 4º per Nicolò Bettoni.

 <sup>1438.</sup> Provis. Municip. 5 genn. e 17 febbrajo. Ebbe in dono due formaggi, cervellati, confetture ecc. e spelta pei cavalli.

città non era obbligata, e però si temeva non all'esempio tenesse dietro l'abuso. Quando un sacerdote 1 levatosi di mezzo a' consiglieri, parlò di quella terra infelice, bersaglio di tanti eserciti quanti si contrastavano sull' Oglio i passi fatali; ne dipinse le cadenti case, i brulli e disertati suoi campi: rappresentò la dimenticata ma di tanto più generosa virtù di quegli infortunati da Rudiano, che sempre assaliti e sempre in guardia, contenevano a stento sulle rive del nostro fiume le nemiche insidie: disse le faticose diuturne vigilie loro, testimonio di costanza, di valore, di fedeltà; e commovendo i magistrati colle parole sacerdotali, ottenne a Rudiano l'implorato sussidio 2. Nè minore fu certo la fedeltà delle valli: e nel Consiglio municipale del 22 aprile l'intrepido valligiano Pietro Avogadro assicurava la città tuttaquanta, come Sabini e Triumplini avessero già per la salute della patria profferta non ch' altro la loro vita3. In questo mentre si presidiava Soncino, ristauravasi la rocca di Mirabella in Montechiaro; la città preparavasi alle difese 4 riscavando le fosse, rimarginando muraglie e terrapieni.

Anche l'esercito di mille e cento cavalli, condotto dai figli di Nicolò da Tolentino, erasi aumentato; e due de' nostri, Antonio Paitoni ed Andrea Capriolo, gli adducevano al campo. Trecento il Collalto ne governava; e già dall'aprile Pietro Sala, Pietro Avogadro e Balduccio Longhena avevano richiesto alla Repubblica soccorso d'uomini e di denaro.

- 1. Il canonico Benvenuto Lupatini Brognoli, Op. cit.
- 2. Provvis. della città, 18 maggio 1438.
- 3. Addidit preterea quod, ut omnes sciebant, omnes homines Vallium Trumpie et Sabii posuerunt pro statu nostri dominij personas et vitam ipsorum, et res omnes, statum,
- villas et domos, pro statu et defensione et subsidio civitatis, nec metuebant potentiam inimici etc. — Docum. nel Codice.—Benemerenze delle valli Trompia e Sabbia — presso l'autore.
- 4. Prov. Municip. 26 maggio, 10 giugno e 13 giugno.

Ma Casalmaggiore cadeva nelle mani di Nicolò, e vi ca- 3.1438 devano altre terre del Cremonese; i passi d'Oglio pericolavano, la cui sinistra inutilmente aveva il Narni munita di quindicimila tra veneti pedoni e cavalieri: perchè non ha presidio che ti guardi dal traditore, e il marchese di Mantova lo era. Uno di quegli esseri che in mezzo alle pubbliche illusioni spargono una tremenda, ma salutare parola; che ne disvela i pericoli, e sono di tanto rimunerati che per lo più vi lasciano la vita, fu il primo che in Brescia manifestasse le intelligenze del Gonzaga col Piccinino, ma gli furono inchiodate a terra, presente il popolo, le orecchie 1. Perchè alle moltitudini dispetta l'essere tolte ai loro sogni, ed estinguono sovente la rabbia del disinganno nel sangue dello infelice che non le volle perdute, e però trovano sempre negli annunciatori d'una disgrazia un non so che di uggioso e di sinistro.

Nicolò frattanto tenendo a bada con finte dimostrazioni l' esercito del Narni, l' obbligava ristarsi all' Oglio concentrato in un punto, mentre più basso passava il fiume (2 luglio) a Marcaria ed a Canneto, dove tre ponti gli avea gittati il Gonzaga, per togliere ai nostri ogni via di scampo. Fummo avvisati da un prigioniero, e il levare del campo con profondo silenzio, e il raccorsi a precipizio sotto le nostre mura fu un punto solo. - Il territorio fu invaso dall' armi congiunte, peste od arse le biade non ancora mature, messo il resto a ruba ed a scompiglio. Per otto miglia all' intorno della nostra città era una fuga, un parapiglia che stringeva il cuore: pareva che tutto il contado non trovasse altro scampo che nel chiudersi con noi. Lunghe file di carri e suvvi le masserizie dei poveri fuggitivi, le donne, i fanciulli si addensa-

<sup>1.</sup> Brognoli, Assedio di Brescia, pag. 93.

vano alle porte, vi s'accalcavano come se l'inimico loro fosse a tergo, e quel terribile spaventamento durò tre giorni interi. Era un grande stupore e grande strimizo (qui aggiunge il Soldo) a vedere tutta la strada di Pedemonte caricata a meraviglia dalla parte della porta Pile fino a Gavardo, eziandio quella di Bagnolo, quella di porta s. Nazzaro, quella di s. Giovanni, tutta la Franciacorta — ogni uomo fuggì per modo che in tre giorni, da circo a circo a Brescia a otto miglia non rimase pure un sol cane nelle terre 1.

Lasciate in abbandono le nostre campagne fuorche gli Orzi, Montechiaro e Palazzolo, vennero l'altre ville in potestà del vincitore<sup>2</sup>. — Francesco Gonzaga occupava intanto i passi delle valli e di Salò 3; nè i padri nostri impaurivano per questo: decretavano oratori alla Repubblica per soccorsi all' esercito, si riparavano di sbarre e di gagliardi impedimenti le porte, tuttaquanta la cerchia delle nostre mura si ristaurava. Avevansi dai reggitori le custodie delle rocche, dai rifugiati del contado animi pronti alla riscossa. Venticinquemila uomini uscivano armati da Torrelunga, e per quanto è il tratto dal borgo di s. Eufemia al grosso villaggio di Gavardo vigilarono a' passi del Naviglio 4: ma fu incomposta ciurmaglia, che strema di vitto e di paghe, in pochi giorni sbandò, lasciando la terra in balia del sorvegnente nemico. S' addoppiavano intanto le guardie per la città; e tutto apprestavasi a quella resistenza, che per avere la ce-

<sup>1.</sup> Soldo, Memor. R. I. S. col. 793.

<sup>2.</sup> CAPRIOLO, Storie Bresc. - lib. IX.

<sup>3.</sup> Venne in Valtenese per voler torre il passo di Salò, onde il Gattamelata se ne levò e portossi a Gavardo, e in quella notte andarono giù tutti quelli di Valtrompia c di Valsabbia, e venne oltra tutta

Franciacorta. Soldo, Cronache, R. I. S. t. XXI.

h. 1 luglio. Si fa grida per la città di Brescia che chi potesse portar arme si mettesse in punto per andare a Gavardo. E teneva il nostro campo da Gavardo sino a s. Eufemia. Sol. 100.

lebrità della milanese a' tempi dell' Enobarbo, non mancava attas alla patria che libertà. Alla proposta del Barbaro che s'avesse a richiamare in città l'esercito veneziano, rispondevano i cittadini, difettare le vittovaglie, avrebbero difese lor muraglie da sè: voler essi o vincere o morire per la patria loro 1. E già di molti provvedimenti s'erano presi. Ordinate le vigilanze per le mura (5 e 7 luglio), 2 moltiplicate sulle torri le scolte, erette barricate rimpetto alle porte (12 luglio), condotte alla città coll' acque del Naviglio quante legne si rinvenissero a Gavardo, trasportata nel borgo di s. Giovanni la nostra cancelleria che venne cinta di un gran fosso da monte a mezzodì (15 luglio), registrati quanti fossero atti all'armi. ed obbligati gl'impotenti a pagarne i sostituti (18 luglio), spediti 200 soldati nella Valsabbia, disgomberate le vie del circondario, riparate le torri di tutta la cerchia, obbligati i rettori a cavalcare per le vie perchè il popolo si confortasse della loro presenza, ritenuti nella città, benchè tanto ci difettassero i viveri, gl'inetti alle difese (23 luglio), ordinata una strada coperta intorno alle mura (30 luglio)3.

Di tutto questo ci ringraziava la Repubblica veneziana, e protestava non mai cotanta fedeltà n' andrebbe dimenticata: rimetterebbe intanto e per sempre la taglia ducale 4. -Come poi di quella fede si ricordasse, vedremo più avanti.

- 1. Provis. Municip. 12 luglio. Unanimiter responderunt quod cives semper parati sunt ad sofferendum etc.
- 2. Prov. 7 luglio. Considerantes exercitum inimicum propinguari civitati, et fortunam multum nobis avversari, providerunt ct ordinaverunt quod magistri querræ faciant et ordinent plures squaraquaitas . . . ad custodiendum et
- tutandum tota nocte et continue se semper obviando totam urbem
- 3. Liber Provisionum 1438, nei giorni accennati dal testo - cd il Codice Mazzuchelliano, Memorab. Antiqua civit. Brix. presso il can. Onofri, dov'è un estratto diligentissimo delle Provvisioni municipali del 1438.
- 4. Gratiose dicens quod numquam erit immemor tante fidelitatis etc.

a.1438

Con tutto ciò, presso che tutta la provincia era già in potestà del Piccinino, le cui genti dai dintorni di Salò, dove tenevano il campo 4, si dilatarono per la Riviera tenendo i forti di Manerba e di s. Felice (16 luglio). Un polso d'uomini d'arme, cacciato il presidio di Salò, ebbe la terra (22 luglio); e di quivi risalendo a Valsabbia, la correva tuttaquanta, mentrechè per agguati orditi fra le tenebre coi terrazzani occupava la terra di Montechiaro. Arrogi a questo le diffalte del nostro esercito: perocchè un Donino di Parma, Scaramuccia da Luzzara ed il Petagio fuggiti dal campo, s' acconciavano col Gonzaga, il quale intercettando i veneti soccorsi appostati in Verona e lungo l'Adige, metteva allo stremo per manco di viveri la nostra città, ne' cui borghi si raccoglieva un esercito sprovveduto. — In questo mentre Bartolomeo Colleone, ingrossato dai Triumplini e dall' armi di Paride dei Lodroni, co' suoi trecento cavalli e con duemila fanti, che Leonardo Martinengo gli conduceva, ebbe disgomberata la Valcamonica dalle masnade di un Beccheria e dai Federici che ne tenevano le parti<sup>2</sup>.

et libere remisit taleam ducalem et nunc et in futurum perpetuo etc. 17 luglio. Provis. cit. E i poveri cittadini trovando quelle Ducali plenæ rore melliftuo charitatis (Prov. 15 luglio) si rallegravano.

 Che la nostra Riviera fosse tutta ritolta dal Piccinino alla Repubblica di Venezia, appare dal Liber expensarum Com. Salodii, ove si pagano gli stipendiari che stettero ad custodiendam terram Palazzoli etc. Anzi chiedevano di quel tempo i Salodiani e veniva loro dal Piccinino concesso di derivare una seriola dal Clisi per irrigare le terre benacensi fino a Salò. - Carte 172 Cod. 144 della mia Raccolta. 1438 mense octob. Item datum dno Troylo Canzelario Mag. dni Nicolay Picinini . . . pro gratia et concessione facta Comuni et hominibus de Salodo occasione possendi extrahi unam seriolam de Flumine Clisis, et deinde eam destribuiri et labi facere usque ad terram Salodj. Nicolò Piccinino fu presentato allora di un vitello, di tordi e di pernici, che gli vennero spedite ad exercitum usque Monpianum contra Brixia.

2. Tanto abbiamo dal Soldo, dal Ma-

Gattamelata intanto al serrarsi del nemico intorno a lui, aliasa ritornava in Brescia (29 luglio). Guido Rangone si collocava presso le fonti di Mompiano, l'Estense al borgo di s. Alessandro, alle Pile con altri Veneti appostavasi il Navarino.

A tanti mali due pessimi s' aggiungevano; la peste e il tradimento: attenuavano la prima pietosi provvedimenti, e fu troncato il secondo dalla mannaja del carnefice, che cinque vittime (10 agosto) lasciò sul palco dei malfattori. Come fosse ordita quella congiura, come si discoprisse è ignoto ancora. Un nobile il cui nome fu taciuto dal Brognoli e dall'Astezati, e del quale non abbiam che le semplici iniziali <sup>1</sup>, n' era capo <sup>2</sup>.

In questo mentre il Piccinino avuto Soncino, Cazzago e Palazzolo, fu alla terra di Chiari, dove per tradimento degli uomini del paese rimanevano prigionieri seicento cavalli e trecento pedoni coi duci loro <sup>3</sup>. Pur si venne a patti, e fu convenuta colla libertà dei condottieri la cessione della rocca, salvo il presidio; ma trattine i capitani, tutto il presidio ritenne prigioniero <sup>4</sup>, indi mosse con tutto l'esercito all'assedio di Rovato. La qual cosa non potendosi comportare

nelmo, dal Capriolo. Quest' ultimo (lib. 1X), che scriveva intorno a settant' anni dopo gli avvenimenti, varia nel novero delle truppe spedite nella valle (400 cavalli e mille fanti oltre i soccorsi del Lodrone e dei Triumplini), ed aggiunge cssersi fatti prigionieri oltre a mille e cinquecento nemici col duce loro Antonio Beccheria ecc. Ho preferito le contemporanee testimonianze del Soldo e del Manelmo (Comm. pag. 14). Antonius Beccaria cum magno numero nobilium captivorum captus et sub specie triumphi in urbem ductus est. Non era

- dunque tutta ciurmaglia, come vorrebbe il p. CREGORIO, Divertim. dei popoli Camuni al 1438.
- Brognoli, Assedio di Brescia pag. 114 – Astezati, Comm. de Obsid. Brix. Evang. Manelmi.
- 10 agosto. Provvisioni della città.
   1438, carte 85 tergo. Si espone che alli 8 di quel mese furono giustiziati sulle forche cinque traditori, tra i quali G. M.
- Guerrero da Mazzano e Michele Gritti.
- 4. Doveva rilasciare tutto il presidio, ma non mantenne il patto. Soldo, Cronache più volte ricordate.

a.1438 dalla città senza pericolo, bandivano i magistrati che sopra la terra movesse il nerbo dell'armi nostre: arrischiata fazione in cui seimila Bresciani, a due mila de' quali soprastava Leonardo Martinengo, divisava affrontare tutta l'oste nemica. Era il di dell'Assunta: lunga fila di sacerdoti e di popolo andava processionando per le meste contrade; e le reliquie dei nostri martiri, le croci d'oro fiamma e del campo, quanto di venerando accoglievano l'urne e le teche dei nostri altari facea bella e santa la processione, come bello e santo era l'amore di patria che l'avea spirata. Volevasi propizio il cielo all'impresa di Rovato e vi arrise, ma in parte: perchè se dopo acerrimo e disperato conflitto stette il Piccinino padrone del campo, onde Rovato (30 agosto) s'arrendè, fu minore il danno e maggiore il bottino dei Veneziani: e però il Barbaro provveditore, a togliere il dolore della diffalta di un vile — (Antoniello Nucleano) che fuggì la battaglia, e della prigionia di un valoroso, — (il Contarini) —, accolse i reduci coi segni e colle esultanze di compiuto trionfo. Il Nucleano fu dannato a morte 1.

Guido Rangone e il Colleoni erano già entrati nella minacciata città, alla quale, vinto Gussago ed invase le terre pedemontane, appressavano i nemici: Noi siamo chiusi in un bozzolo, scrivevano i nostri alla Repubblica <sup>2</sup>; non è più parte del territorio cui l'inimico non s' abbia; il forte degli Orzinuovi unico ci resta. Ma gli Orzinuovi cadevano in quel punto, ed un Pietro da Lucca li tradiva <sup>3</sup>. Lasciandoci anch' esso il Gattame-

- 1. All' atto dell' esecuzione fu tumulto nel popolo, ma il Barbaro equester cum Gatta stricto ense . . . compressit tumultum. Manelm. Com. de Obsidione Brix. pag. 11. Si veggano per altro le Provvisioni municipali al 10 agosto.
- 2. Iam in bussolo clausi sumus, Valles Trompie et Sabbie reddite sunt hostibus . . . et Pedemontis partes etc. 3 settembre.
- Così le Cronache del Soldo. Non ne fa motto il Capriolo, che dicendo la terra presa d'assalto e fattovi pri-

lata, poneva in salvo l'esercito, per cui solo con mille a.1438 fanti e seicento cavalli ci rimaneva l'Estense.

E non è meraviglia se il Piccinino con belle battaglie <sup>1</sup> ottenesse Mompiano per toglierci le fonti, e fino alle porte di s. Giovanni scorrazzassero i suoi. Perocchè dalla appena soggiogata Riviera già levava di grosse compagnie d' uomini d' arme e guastatori per l' esercito suo proprio, salariati, s' intende, dai nostri castelli. Frattanto le nostre mura venivano guardate assiduamente da mille uomini eletti e stipendiati dal Comune, sui quali ad ogni centuria serbavano carico supremo quattro contestabili; eran essi quaranta, e di tutti serbò la storia il nome <sup>2</sup>. Bertesche su d' o-

gioniero Guielmino suo padre provveditore di guerra a nome della città, soggiugne venisse liberato, ma per taglia di millecinquecento scudi. CAPRIOLO, Histor. Bresc. l. X. - Ma io trovo in quella vece una parte presa (12 ottobre) nel Cons. gen. della città, colla quale si determina che sendo dai nostri fatto prigioniero di guerra il conte Leonardo figlio di Angelo della Pergola, sia supplicato il ser. principe di permettere che sia concambiato con Giacomo Moro e Guielmo Capriolo nostri concittadini fatti prigionieri dai nemici. -Excerpta etc. schedis BALD. ZAM-BONI. - Vedi anche il Soldo, Cronache in R. I. S. t. XXI, 1438.

- 1. Soldo, Cronache.
- Brognoli, Quadra I s. Faustini.
   Aloysius de Capreolo, Ioannes de
   Moncia, Venturinus de Ayguaris.
   — II. Mafeus de Bucchis, Ioannes
   de Resinis. III. Ant. de Vac-

chis, Canta de Gandino. - IV. Ioan. de Bornado, Speronus de Coradi, Laurentius de Mazolis. -V. Ioan, de Averoldis, Andreas de Capreolo. - VI. Gottardus de Brigia, Bortolomeus de Bulgare. - VII. Viscardus de Lanis, Andreas de Porcelagis. - I. s. Ioannis. Ioannes de Robertis, lacobus de Rotingo. - II. D. Obertinus de Romano, Franciscus de Bonis, Iacobus de Advocatis. - III. Bart. de Porcelagis, Gerardus de Gidelli, Bart. de Faytis. - IV. Marcus de Ducchis, Mastinus de Confalonieris, Bartol. de Gerola. - V. Bartol. de Ducchis, Bartol, de Cortesis, Ioann. de Bellasiis, Ant. de Soldo. - Christof, de Bornado, Baldutius de Longhena. - In burgo s. Alexandri. Serottus de Songavacio, Coradinus de Cazago, Bertolinus de Offlaga. - In Cittadella. lacobus de Cocalio, Gratiolus de Moris, Augustinus de Madiis, Benetinus de Calino.

gni torre s' erano fabbricate, e qua e colà contrafforti e bastionate con legni venuti dal nostro Naviglio; e sulle bertesche erano guardie comandate da Antonio Manerba e levate a sorte per la veglia notturna <sup>1</sup>.

La ritirata de' Veneti fu arditissima e credibili appena i superati inceppamenti. Tentato indarno il Mincio, affranti dalle fatiche e dalla fame rientravano in Brescia, ma poi ne ripartivano la notte del 24 settembre per condursi nella Valsabbia, sperando fra quelle briche sbarrazzarsi una via. Navarino, Colleone, Cavalcabò, e con mille de' nostri il valligiano Pietro Avogadro passando per Nave e per la via solitaria di s. Eusebio, guadagnata la valle riparavano a Lodrone. Paride, signore di quella terra, apriva loro per denaro 2 il passo, mentre il nerbo de' Veneziani per alpestri e dirotti sentieri, per aditi contrastati dai terrazzani, saliva i gioghi settentrionali del nostro lago accennando ad Arco. Gattamelata loro duce spediva tosto a Vinciguerra padrone del luogo, Leonardo Martinengo per chiedere la via. Era Leonardo amico del Vinciguerra, erane congiunto; ma nulla valse. Il conte d'Arco mandavalo prigioniero al marchese di Mantova, dove morì vittima d'uno sleale ch'avea rotti ad un tempo e calpestati i sacri diritti delle genti, dell'amicizia e del sangue. Ma il Gattamelata li vendicò; perchè scontrato in sulle rive del Sarca 3 Luigi del Verme co' suoi Mantovani, ferocemente lo scompigliava: senonchè passato il fiume, restavano i lati dorsi e le deserte valli del Montebaldo; e però fattosi e-

 Memorabilia super obsidione urbis Brixiæ de ann. 1438, 1439, 1440, desumpta ex Libris Provisionum dicte urbis a Federico Mazzuchello an. 1740. - Nel Cod. Mazzuchelliano: Memorabilia antiqua civitatis  $\mathit{Brixie}$ , presso il canonico Onofri.

2. Capriolo, lib. cit.

3. Brognoli, Mem. Aned. cap. X, p. 127. - Capriolo, *Histor. Bresc.* lib. X. - Soldo, Cronache, R. I. S. 1. XXI.

sempio ad un esercito affralito, e quasi riluttante all' ultimo 2.1438 passo, guadagnò que' dirupi, e calando ai piani del Veronese 1 colle salve schiere e col nome di fortissimo, qual era, strappò dal labbro del Piccinino quell'iraconda parola, che suonava un elogio: per lo . . . di s. Antonio n'ha saputo più la gatta che il sorcio 2.

Alludendo a questi fatti, racconta il Romanin<sup>3</sup>, che gli abitanti della Valsabbia, dipendenti dal vescovo di Trento, assalissero a tergo l'esercito del Gattamelata, molestandone le mosse. Ma la Valsabbia non fu mai da quel vescovo tenuta, nè il Gattamelata ebbe mai da' nostri valligiani che soccorsi nell'impresa e sostegno nell'arrischiato suo passaggio. Forse il Romanin confuse le Giudicarie tridentine limitrofe alla nostra valle, nelle quali fu al Gattamelata contrastato il passo.

Intanto Nicolò veniva a campo in Roncadelle (25 settembre) donde mosse all'assalto delle nostre mura. Uscivano i cittadini, e-ben tre volte ne venivano rincacciati, sicchè pigliato di viva forza il rivellino di porta s. Giovanni 4, già stavano gli inimici per isfondarne i cancelli; ma gli accorrenti Bresciani rinfrescarono le resistenze, e il Piccinino si ritirò.

- 1. « Andò in veronese con grande onore. Come noi da Brescia avemmo novella ch' egli era giunto al sicuro, facemmo falò e gaudio ». Soldo, l. cit. col. 798.
- 2. Soldo, idem.
- 3. ROMANIN, Storia Veneta documentata - t. IV, pag. 193.
- 4. Il Capriolo vorrebbe accaduto a porta Pile quel primo scontro. Racconta poi, come divertiti i fiumi della città, subito ne la cingesse, e

come innalzati tre bastioni, l'uno a Mompiano, l'altro sul colle Degno, il terzo a s. Eufemia, principiasse coll'8 novembre il bombardamento. CAPRIOLO, lib. X. -Ma lo storico bresciano, che in tanta pienezza e vicinanza di avvenimenti ricorre al Biondo, debbe certamente posporsi al rozzo ma caratteristico racconto del nostro Soldo, che fu presente ai fatti, ed ebbevi gran parte.

a-1438

E la peste infieriva coll'infierir della guerra, nè valevano provvedimenti. Furono eletti officiali di sanità, fu messa taglia per aver medici e chirurgi, si raccolsero monatti ed infermieri, e nel monastero suburbano di s. Salvatore letti e vittovaglie. Altre discipline si decretavano <sup>1</sup>, ma l'imminente nemico poteva più della moria.

Il quale desolate le terre di Urago, di Collebeato e di Concesio appo il Mella, divertiva le correnti perchè ci penuriassero. Levatesi da Roncadelle (3 ottobre), s' avvicinavano le schiere del Piccinino alla nostra città, ed a' luoghi di Mompiano, di s. Fiorano, di s. Eufemia piantavano gli alloggiamenti: non era chiesicciuola, non monastero dei suburbani <sup>2</sup> cui non fossero appostate lor compagnie sicchè la cerchia della ossidione fosse compiuta. Dal nostro canto erasi eretto a proteggere Torrelunga un rivellino, afforzato il bastione di Canton Bagnolo; e perchè ne' sobborghi tra porta Pile e l'altra di s. Alessandro non assiepassero i nemici facendone ridotti e trinceramenti, furono diroccati. Rintoppate dai cittadini le mura, munite di bombarde le porte e i rivellini, disgomberati li terrapieni da

- Brognoli, Mem. aned. pag. 113, agosto - e Provis. Municip. 1438, 7 agosto.
- 2. Ipse dux cum suis montem s. Floriani ascendit, ibique sedem firmavit. Talianus penes muros Raveroti se posuit. Aloysius Severinus suæ etalis annosus . . . in conspectu portæ Turris Longæ tentoria fixit, et non parvo periculo locavit. Aloysius de Verme apud Montebellum fortitus est. De bello Cenom. auctore anonimo. Codice del secolo XV presso lo scrittore, carte 4 tergo: a carte 5

ha un' orazione di Pietro Avogadro al veneto senato chiedente soccorso all'assediata città. Non conosco l'autore della Cronaca scritta con molta eleganza e pretensione oratoria; senonchè a pag. 32, parlandoci della bresciana carestia del 1440, della quale racconteremo, esce in queste parole: emere me oportuit (frumentum) Iacobo de Rotingo civi ottimo ut Ioannes Franciscus puer filius unicus in ea urbe obsessus aletur, ad curam Nicolai de Golcedo Vicentini qui me sua bonitate tantum dilexit etc.

quanto fosse ai militi d'impedimento, riattate le strade in- a.1438 terne che vi mettevano capo, onde sollecito fosse l'accorrere per quelle alla riscossa. A quattrocento valorosi, che si dicevano immortali perchè avevano fatto sacramento che il loro numero non sarebbe venuto meno giammai, fu dato il soccorrere a' luoghi dove più sanguinosi durassero i conflitti, e di duemila guastatori assoldati dalla città era diuturna la pugna, il travaglio, la vigilanza. Accolta ingente di legne erasi già fatta da largo tratto della terra nostra per ripari dei terrapieni e delle muraglie dove più larghi e perigliosi ne apparissero gli squarci, forse più che pei bisogni della vita. Mulini a mano 1 per lo temuto difetto dell' acque 2 si apprestavano intanto, ed altri provvedimenti s'accumulavano colla trepida e coraggiosa alacrità di un popolo determinato a rinnovare i prodigi della ossidione di Federico II e di Arrigo VII, mentre a tutto quell' ampio trammestamento di uomini e di cose un consiglio speciale, chiamato dei Maestri della Guerra, sopraintendeva. Tutte le inimicizie domestiche

 25 luglio. Ordinazione perchè sia fabbricato un mulino a mano per ogni Quadra. Brognoli, p. 108.

« A dì 3 ottobre 1438 si levò Niccolò Piccinino da Roncadelle e andò ad alloggiare a Mompiano, e quel dì proprio tolse fuori le fontane e tutte le altre acque ». Così nel Soldo, col. 799. – Rapporto a quegli acquedotti, ha un articolo del d.r Maza, inserito nell' Alba (14 maggio), in cui radunando nuovi errori a sostegno di altri nell' Alba già pubblicati, si opporrebbe ad una mia congettura sull'acquedotto bresciano dei tempi di re Teodo-

rico. Forse altrove ne parlerò. Potrebbe intanto l'autore di guell' articolo, invece di appuntarmi per la voce muratum, rileggere un po' meglio il testo origin. degli Statuti municipali del sec. XIII presso la Quiriniana, perch' essa è là così nitida, che tanto nol sono le lettere d'appigionasi. Ho detto che forse altrove ne parlerò, persuaso ch'egli pure vorrà concedermi esser duopo adesso di ben altro che di miseri garriti letterarj. Egli stesso per avventura può essersi accorto e della inopportunità e della inesattezza dei propri appunti.

tacquero a fronte del nemico comune, e le sostanze e le vite de' cittadini furono votate alla salute della patria 1. « Uscivano fuori ogni giorno tutti i cittadini a modo di s. Giorgio. - Maraviglia sarebbe lo scrivere le tante balestre, bombardelli e schioppetti che usavano. — Tutto il popolo di Brescia notte e giorno lavorava a far ripari di dentro ai muri da cantone Mombello per fino al Ravarotto; ma non bastando gli uomini, vi lavoravano femmine, putti, donne, preti, frati, giudici tali e quali, e stavano serrate le botteghe che pareva ogni di fosse festa ». Alle quali parole di Cristoforo Soldo 2, comechè rudi ed incolte, disgraziato quel cuore che non risponde con un fremito di patrio affetto. Perchè non sono parole di quei pusilli che seduti accanto al loro fuoco sentenziano sulle sventure dei popoli inesorabilmente, ma sono di un uomo, che fu buon soldato, e interrompeva sovente i suoi racconti per correre alla riscossa fra le crollanti muraglie del Ravarotto e di Mombello. Onore alla sua memoria!

Ma l'inimico avea guaste ne' campi le messi immature, nè di vettovaglie pe' chiusi passi potea soccorrerci la Repubblica. La peste medesima ebbe a molti consigliata la fuga, cui per difetto dei viveri assentivano i magistrati, ed a diminuzione di combattenti il nemico<sup>3</sup>, il quale aveva già cominciato con ottanta bocche di cannoni e di bombarde a tempestare inesorabilmente la poderosa città, mentre i nostri battevano dal canto loro gli appostamenti di Nicolò, che dall'alto della sua tenda di s. Fiorano, come fiera dal suo

- 1. NICOLINI, Ragionamento sulla Storia Bresciana.
- 2. Soldo, l. cit. col. 800. « E tanti ne uscirono che noi rimanemmo così pochi nella terra, che credo che duemila persone da difesa non
- rimanessero, delle quali duemila non ce ne furono più che 800, che avessero arme ... pure ognuno si difendeva ».
- 3. Soldo, Memorie Bresciane. R. I. S. t. XXI, col. 799.

coviglio calava ai duri scontri ed alla strage, finchè non ne venisse ributtato. Muta l'allegra operosità delle officine, chiuse come in giorno feriato le case, i tribunali, le magistrature: e in mezzo a tanto e desolato abbandono, aperti i templi e risuonanti mestamente di gemiti e di preci: ed erano di vecchi e di fanciulli, ai quali più non restava che il pianto e l'abbracciato altare. Cadevano intanto rumorosamente le squarciate mura, a talchè da Mombello a s. Pietro in Oliveto non era quasi altro che una breccia enorme, e quella breccia doveva chiudersi coi petti dei cittadini. « Addi 4 novembre » così narra Cristoforo Soldo « uscì fuori della terra tutto il popolo bene armato, con que' pochi soldati che erano, e andarono ad assaltare la fanteria, ch' era in s. Apollonio, con un cridore che pareva che l'aere si fendesse, ed entravano per forza nella chiesa grande. - A di VIII novembre cominciavano a bombardare la terra e bombardarono tanto che da cantone Mombello fino al Ravarotto rimasero pochi muri. Tutta la rocca di Torrelunga colla torre andò per terra, e tutto il popolo sempre di e notte, ma più di notte non faceva altro che fare i ripari. - Taliano Furlano fece fare una strada coperta per mezzo s. Andrea, che veniva nella fossa, e fece una cava sotto il Toresino di s. Andrea, e tanto lo cavò che venne dentro della città sotto terra ben duc pertiche e lo mise in pilinghello per rovinarlo, credendosi di venir dentro a cavallo ».

Tredici torri difendevano la cerchia delle nostre mura, e ciascuna di esse alla virtù di forti e risoluti uomini fu confidata <sup>4</sup>. Le rocche municipali venivano consegnate a quattro

no all'intorno delle mura la strada coperta di esse, come a' tempi di Pandolfo Malatesta; rimosso il

Trovo aggiunte guardie alla Torricella Apri-l'occhio e delli Tombi; ordinato che notturne pattuglie giri-

nobili veneziani; s' aumentarono i Maestri della Guerra; un' ampia bertesca pei bombardieri piantavasi ad un tempo sulle muraglie di Torrelunga, e baracche sul bastione Mombello per una compagnia. Ma in questi e simili provvedimenti non era che il pensiero della difesa: ben più nobile e generoso fu il sentimento che dettava (40 ottobre) nel pubblico Consiglio — non si avessero le donne ed i fanciulli, per desolatrice che sopravvenisse la guerra, la fame e la moria, ad allontanare dalla città; tutti essere suoi figli; dover tutti o vivere o perire con lei.

Qual sorte avrebbero incontrata se un decreto cittadino gli avesse abbandonati all'ira di un esercito nemico che dal convento di s. Salvatore, ov'erano accolti dalla nostra carità, cacciava gli appestati per collocarvi alcuni de'suoi? Se

castellano di rocca s. Giovanni; ordinata una hertesca e sulla hertesca una campanella alla torre solitaria di Mombello; appuntati ad ogni porta 4 cannoni; elevata a maggiore altezza l'antica torre dei Sarranci (che trovammo ricordata in un documento del 1037); raccomanda la custodia rigorosissima della torre di Porta del Soccorso e di Torre Rotonda, che è sopra s. Chiara, e che sovrasta e domina la porta del Soccorso; che ad ogni rocca fosse posto uno dei nobili veneziani che si trovassero in Brescia, proponendosi Andrea Valier stato al governo di Lovere, Gherardo Dandolo che lo fu degli Orzi, Marco Longo stato a Soncino, ed Andrea Leone (sostituti ai castellani qualche volta di dubbia fede, come pare lo fosse stato quello della

rocca di porta s. Giovanni); che si fortificasse il terrapieno del Ravarotto (Provvis. del 25 settembre approvate dal Barbaro, Memorabilia ant. civit. Brix.). Ma in quanto alle tredici torri, preziosa è la loro indicazione in ordine progressivo, quale risulta dalle Provvisioni Municipali 9 ottobre. = Torricello di Portanuova, Torricello Bova, Torricello di cantone Bagnolo, Torricello dell' Albera verso porta s. Giovanni, Torre di Candebasso, Torricello Oliva, Torre fra l'Oliva e porta s. Nazaro, Torre a mattina della rocca s. Nazaro, Torric. Fregadenti tra la Garzetta e rocca s. Alessandro, Torricelli del Dosso s. Faustino, di Canale del Vescovo e di Sarasino, Torricello Mombello, Torre dei Tombi (o delle Tombe) presso la rocca di Torrelunga ecc. ecc. - p. 134. non che noi gli abbiamo ricevuti, ed abbiam dato a que- a.1438 gli infelici nel borgo di s. Giovanni un po' di asilo, e per quanto lo comportassero i nostri mali, soccorrimento 1.

Il presidio cittadino usciva rapido sovente all'assalto delle avverse trincee, talchè l' Estense un giorno tant'oltre progrediva che invaso il tempio suburbano di s. Apollonio, se ne ritraeva con assai prigionieri; e sì che a s. Apollonio era quell'arrischiato d'Italo del Friuli che tutti sanno, mentre al prossimo di s. Salvatore vigilavano le lance del Sanseverino <sup>2</sup>. Le muraglie di Mombello, di Torrelunga e Ravarotto erano più che l'altre battute e conquassate: ma un' eletta di prodi le difendevano. Perchè, a tacere degli altri, Tebaldo Brusato, Antonio dei Vacchi, Francesco Bona, Astolfo Porcellaga vi battagliavano, mentre Gottardo Brigia, Francesco Peschiera, Giovanni degli Orzi e Giacomo dei Cominati propulsavano i nemici da quelle mura, e l'arrischiato Balduccio Longhena con un pugno di bravi ricuperava il borgo di s. Alessandro, che gli abitanti avevano abbandonato. L' antichissimo tempio di s. Andrea, perchè d'intoppo alle batterie, venne distrutto (45 ottobre).

Continuavano intanto le nemiche bombarde a tempestare aspramente da Mombello a s. Pietro i nostri spaldi; continuava d'intorno a quegli orribili squarci il travaglio e la resistenza degli assediati. Ma cedendo talvolta l'ardore delle difese alle distrette della fame, poco mancò venissero meno ai quattrocento Bresciani, diuturnamente appostati fra

bellis multitudo, viri, mulieres, puerique urbem deservere etc.

<sup>1.</sup> Brognoli, Mem. aned. p. 147. e Provv. 12 ottob. 1438. - BRAC-CIOLINI, Rer. It. Scr. t. XX. Urgebai preterea cives pestis valida. Placuit ex ea causa emittere ex urbe voluntarios. Magna et im-

<sup>2. «</sup> Nicolò alloggiava a s. Fiorano, Alvise da s. Severino a s. Salvatore, Taliano in s. Apollonio ». Si vegga il Soldo, Cron. cit.

quelle muraglie, le provvisioni e le paglie 4: senonchè un istante di carità cittadina valse agli immortali sollecito provvedimento, e nella pericolante città ritornò la speranza, e direi quasi la gioja. Ravvivata così l'alacrità dei combattenti, que' di sant' Alessandro tornarono protetti dal Longhena alle case che troppo presto avevano lasciate.

Ma nè i duemila guastatori assoldati dal Consiglio, nè quanti si addensavano ai lavori erano tanti da riparare il crollamento delle intere cortine e degli spaldi. Fu deciso allora (22 novembre) ch' uomini e donne d' ogni età, d' ogni stato accorressero alla difesa della patria; ed accorrevano veracemente, e si accalcavano alacri alla terribil gara, onde tra il vasto e rumoroso ribollimento degli uomini affaccendati e il fulminare incessante delle batterie si mescolavano animose le nostre fanciulle recando materiali a' guastatori, medicamenti ai feriti, cibo agli affranti, a tutti, come fosse loro dato; ove più fossero i perigli, sovvenimento 2; e Brigida

- 9 novembre (Brognoli, p. 152).
   A sancto Petro Uliveto usque ad Montebellum continuo stant etc. CCC bene armati cives feroces etc. Il loro numero fu tosto aumentato a 400. Brognoli, op. cit. p. 154, 17 novembre.
- 2. Tutti gli storici di quel tempo si accordano in ciò che le bresciane donne facessero prodigi di cittadina virtà. Ne parla il Corte, nelle Storie di Verona, lib. XIV, p. 11, ed il Bracciolino (Rer. I. S. t. XX, col. 396) fa di esse questo elogio commoventissimo. Sed fæminarum virtus, virorum vices subeuntium, plurium profuit ad salutem: ipsæ enim viris permixtæ

in opere versabantur, asperrimæ quoque pro patriæ salute subeuntes, non enim solum viris arma opportuna subministrabant, sed etiam ipsæ armatæ pro viris pugnabant aut inferentes vulnera aut repellentes. Locum certe quedam a civibus labore defessis desperatione quadam desertum solæ occurrentes feminæ ac locum tutantes, hostes paulum repressere, quod integri succedentes fessis, prælium instaurassent, Non virorum eas, non filiorum, non fratrum, vel interemptorum vel sauciorum dolor a tutela urbis aut memoriam defensione avertit. BRACG. Hist. R. I. S. t. XX, col. 396.

Avogadro innanzi a tutte, la misteriosa eroina, che apparve 2,1438 come una visione del cielo tra il fumo e le rovine delle cadenti rocche; e terminati gli assalti, più di lei non è memoria.

Furono per tal modo le nostre muraglie instaurate e racconce all' imminente e decisiva battaglia, che già si prevedeva pei movimenti dell'esercito nemico; fu terminata un'ampia fossa, che protetta da un terrapieno correva da s. Pietro alla torre di s. Andrea. E fu proprio nel giorno di quel santo che Niccolò Piccinino avea fisso in capo d'assaltarci per ogni lato, molto più che a Luigi del Verme ed al Gonzaga era fallita con molto sangue un' impresa: perchè scavati alcuni aditi sotterra, vi cacciavano dentro le loro schiere, talchè già penetravano fin sotto le mura; ma per iscoppio di contromine balzate in alto, ricadevano insanguinando delle loro membra le fumanti rovine.

La mattina del 30 novembre, giorno come abbiam detto di sant' Andrea, Niccolò Piccinino scaricate ad un punto con fragore immenso le artiglierie, perchè i vortici del fumo avvolgendo i suoi movimenti ne togliessero la vista ai difensori, s'avanzò con doppio esercito, all' uno de' quali pose in capo quell' audace di Taliano del Friuli che tutti sanno, e l'altro egli stesso guidò. Spingeva il primo sotto Cantone Monbello, al Ravarotto il secondo. Colti i nostri di Monbello quasi alla sprovveduta per una torre che i nemici avevano guadagnata, fu tale accanito e disperato combattimento che per più ore bastò. Avresti veduto, qui esclama Cristoforo Soldo, prode bresciano che in mezzo a quella mischia con soldatesca ilarità si ravvolgeva, quegli uomini d'arme traboccar giù per quel terraglio con que' loro pennacchi che era una con-Solazione. Di bombarde, di verettoni, di sassi parea che l'aria s' oscurasse: parea che tutto il mondo s' aprisse di tamburri, di trombette, di grida, di campana martello. La vittoria fu nostra.

si ritrassero indietro.

8.1438 Ma intanto che più ardeva la battaglia di Monbello, più insistente e sanguinosa continuava altra pugna al Ravarotto, dove mancò piuttosto la luce, omai sul tramonto, che il furore degli uomini. L'una dopo l'altra facea scendere Niccolò le proprie schiere nelle contrastate fosse: ma l'una dopo l'altra ferocemente respingevano i cittadini, finchè lacere, affrante e scompigliate, fu lor duopo desistere. E fu allora che sendo già notte, veduta la sconfitta del Ravarotto, si tolse il Taliano da cantone Monbello, e suonò a raccolta. Quaranta dei nostri spiravano trafitti su quel baluardo, ma duecento nemici rotolarono estinti dai nostri spaldi. Dodici giorni fur duopo al Fortebraccio per ristaurare l'esercito: al decimoterzo ritentò la fortuna dell'armi, e nuovi portenti di sovrumana virtù fecero maravigliosa la resistenza allo stesso nemico. Venuto il giorno addì 13 dicembre, il dì di s. Lucia (così nel Soldo), cominciarono a dare tre battaglie ad un tratto.... Voi avreste veduto per l'aria arnesi, bracciali, spallacci, celate, elmetti volare con gambe, con piedi, con braccia, con teste intanto che ella (una bombarda) portò fino nel brolo del vescovo elmetti pieni di cervelle. Da quel colpo innanzi i nemici

Ricomparso Niccolò il giorno dopo al Ravarotto, diede un ultimo assalto: e fu qui che i quattrocento immortali decisero col loro impeto le sorti della città. E gl' intrepidi Bresciani, tra l' orrido rimestamento, caldo il petto di
quella fede che santifica l' amore della terra natia, nell' ardore delle credenze che fanno così bella e affettuosa la religione
vedevano calarsi dall' alto due luminosi guerrieri, e piantati
nel mezzo del campo respingere i nemici; poi risalirsene
tranquillamente al cielo. Ond' è che ai nostri martiri Faustino e Giovita collocarono poi riconoscenti poco lungi dal
Ravarotto i padri nostri il monumento che si vede ancora

colle immagini dei santi tutti armati di ferro e coll' epigrafe a.1438 scolpita in sulla base:

IIANC PENES ROVEROTI STATIONEM
MARTYRES CRISTI INCLYTI FAVSTINVS
ET IOVITA VISI SVNT AB HOSTIBVS
SVIS PRO CIVIBVS SVISQVE PRO
MOENIBVS DECERTARE
BRIXIA TANTI PRODIGII
PVBLICAEQ. PIETATIS CAVSA
FIERI IVSSIT
HOC ANNO MCCCCXXXVIII
MENSE DECEMBRIS APPARVIT 1

Da quest'unico fatto volle taluno dedurre il militare costume attribuito ai martiri soprascritti. Ed è un errore aggiunto agli altri della storia bresciana recataci nella

1. Testimonianze della pia credenza sarebbero - Una Storia inedita Quiriniana C, I, 13 dell' assedio di Brescia, scritta nel sec. XV e poco dopo il fatto. - L' istrumento 17 dicembre 1455 dell' apertura dell' urna di que' santi. -L'iscrizione sopradetta, ricollocata sulle mura innalzate dal 1466 al 1472. - Due lettere di Lodovico Foscarini, scritte quindici anni dopo il fatto (cioè nel 1453) a s. Lorenzo Giustiniani (Cod. CCXX della Marziana), pubblic. dal card. Quir. -L'itinerario di Marino Sanuto veneto, venuto in Brescia nel 1483, stampato in Padova nel 1847. - Le immagini dei santi, che verso l'anno 1490 a dir del Brunati (Leggendario, II ediz. pag. 217, t. I) vennero scolpite in abito militare nella loro leggenda edita dal Far-

fengo; e i loro busti che del 1496 scolpiva Gaspare Milanese sotto la volta della Loggia, e le effigie del 1510 nel monumento di s. Apollonio in Duomo. Questi argomenti adunerebbe il Brunati a sostegno dell'apparizione ed in risposta ai critici Antonio Brognoli (Mem. dell'Assedio, cap. 191 e seg.), Baldassare Zamboni, il Rodella, Alemanno Gambara. Ma il Brunati colla sua critica sottile fu pago a provare che la pia tradizione, la credenza del popolo era antica. Testimonianze contemporance del fatto non ci sono: ed il Soldo (l'unico e solo che avrebbe dovuto e potuto narrarci qualche cosa), le Provvisioni della città e gli altri documenti sincroni non ne fanno parola. In quanto alle immagini guerriere vedremo altrove l' erroneità dell' asserte.

a.143

Grande Illustrazione Lombarda di C. Cantù. Notava questa che nel monumento del vescovo Lambertino (secolo XIV) i due militi, da me ritenuti pe' martiri bresciani Faustino e Giovita, nol potevano essere, perchè non prima del secolo XV venivano, a suo dire, in quell' abito rappresentati. Eppure l'annotatore avrebbe dovuto ricordarsi per quella vece il s. Faustino a cavallo con isperoni e gambiere in abito militare, che tuttodi noi vediamo scolpito in una pietra coll'epigrafe - s. favstinvs - a destra della porta montana ed al disopra di un vessillo della nostra città (avanzo dell'antica porta) quasi a porlo sotto la sua protezione, coll' anno MCCLIIII tempore D. Bonifacii de Bononia. Dovea sapere che i patroni delle città venivano sovente, e prima assai del secolo XV, scolpiti o dipinti sulle porte cittadine armati di tutto punto, come fecero precisamente colla lapide suddetta i nostrì maggiori fino dal XIII. Cosa del resto naturalissima. La parola patrono volevasi a que' tempi materialmente simboleggiata da quanto allora costituiva la forza: e perchè la difesa più necessaria e più voluta era quella dell' armi, era il soldato del medio evo imagine, rappresentanza e quasi mito di quanto è di risoluto e di forte nella parola protezione.

Ma tornando alla storia, tre giorni dopo quelle prove estreme, disperando il conquisto della città sotto le cui muraglie più di settemila cadaveri avea lasciati, si ritrasse il Piccinino a' quartieri d' inverno, roso il cuore dalla rabbia della sconfitta.

Chi per la contrada di s. Giulia prosegue il cammino fino a che la via si termina alle mura, giunge al sommo di un torrioncello, che serba ancora il nome di Roverotto. Deserto è il luogo e malinconico per tristi casolari che vi stanno al piede, ma celebre nei fasti municipali per le gesta gloriose che vi ho descritte, la cui memoria sorvisse orgo- a.1438 glio dei posteri, e forse non morrà.

E di Brigida Avogadro? Nulla, precisamente nulla, tranne il rapido cenno di sua maschia virtù, e il solitario, ma splendido suo nome. Il Capriolo ed il Soldo non ci danno pur questo. Ma le cronache del Maggi, contemporaneo del primo, lo ricordano con laude <sup>1</sup>; ed il Manelmo, istorico vicentino del secolo XV, aggiunge come il Barbaro l'eccitasse a tanta impresa <sup>2</sup>. Dietro questi il Corte <sup>3</sup>, il Sabellico <sup>4</sup>, il Biondo <sup>5</sup>, l' Egnazio <sup>6</sup>, il Recanati <sup>7</sup>, il Gambara <sup>8</sup>, il Brognoli <sup>9</sup>. Dal po' che ne lasciarono i più antichi, e sopra questi il Piardo, parrebbe che Brigida degli Avvocati nobilissima donna e d'animo virile, suadente il Barbaro podestà, divisate a schiere le sue concittadine, provvedesse fra tanto scompiglio dovunque fosse d'uopo dell'opera sua; nè le tene-

- 1. CAM. MADII Chron. Cod. Quirin. carte 206.
- 2. Ev. Manelmi Comment. De obsid.

  Brix. 1438, pag. 20: Barbarus

  Braydam de Advocatis ingentis

  spiritus mulierem, ac aliquot primarias feminas monet, ut concilio

  vicinarum etc. curam suscipiant

  etiam cum facibus noctis tempore,

  ad opus muniendum etc. quæ partim studio libertatis, partim mercede ita se gesserunt, ut quod die

  diruebatur, ex aliqua parte noctu

  sufficeretur etc.
- CORTE, Storia di Verona, t. III, carte 27. « E massime quella nobilissima Braida Avogadra ecc. »
- SABELLICO, Istor. Veneziane, carte 163 tergo, ed. venet. 1554. « Braida Avogadra nobile matrona tanto valse ecc. ».
- 5. Biondo, Opere, edizione di Basilea, 1531, c. 535. Brayda Advocatorum gentis mulier virilis animi, et primariæ aliquot fæminæ, Barbaro suadente, cæteras mulieres in decurias centuriasque distributas nocturnis operibus ea ratione adhibuerunt, ut cum nec momento unquam ab opere, quod facibus præiatis fiebat, cessaretur, sed priusquam cohortes labore aut somno fessæ recederent, accitæ militari classico aliæ succederent etc. Decade III, lib. IX.
- 6. Ignatius, De exempl. illustr. viror.
- RECANATIUS, in notis ad Poggium, lib. VII, p. 322.
- 8. Brognoli, Assedio p. 164, 165.
- GAMBARA, Ragionam. di storia patria.
   T. II, rag. IX, in cui si volgono i fatti di Brigida in un romanzo.

a.1138

bre della notte erano inciampo a quelle ardenti donne; perchè armate di faci accorrevano qua e là dove il lamento dei feriti o la stanca virtù dei combattenti ne richiedesse l'ajuto. Rimeritavano così quelle animose la fiducia dei padri, dei fratelli e dei mariti, quando nel 10 ottobre 1438, proposto al Consiglio (come abbiamo raccontato) che si avesse a fare delle donne e dei fanciulli in tanto estremo della città, se ritenerli o trovar loro qualche mezzo alla fuga (impossibile fuga), determinavasi che tutti corressero la sorte della patria comune. In un manoscritto del secolo XVI, che a' tempi dell' abate Zamboni serbavasi dal Pluda, trasse il primo una memoria documentata sulle gesta di Luigi Avogadro, e da me posseduta. Ivi la Brigida è asserita sua moglie 4. Benchè gli storici la chiamino matrona, dal suo ritratto, che unitamente a quello del Barbaro da noi si possedeva in una tela del palazzo pretorio, appariva tuttor giovinetta. Di sotto a quella immagine, sventuratamente perduta, leggevasi lo scritto: 2

## BRAYDA AVOGADRA PATRIAM INSVBRI HOSTE PETITAM CVM MATRONIS CONCIVIBVS CAETERARVMQVE FOEMINARVM MANV VIRILITER DEFENDIT A. MCDXXXIIX

 Daremo forse altrove qualche brano di quella importante biografia, come nel Codice Diplomatico s'accoglieranno alcuni documenti di Pietro Avogadro, quando il march. Capranica, cui vennero da me comunicati, non li pubblicasse nel suo romanzo — I congiurati di Brescia — imminente ad uscire, e che certo vincerà di lunga mano alcuni storici romanzi che, toltone l'argomento dalla storia bresciana, ne travisavano tempi, fatti, caratteri, testimonianze.

— In quella biografia leggesi adunque: Bragida sua moglie nella città fece ancor lei molte degne operationi ajutando con molte altre nobili donne li soldati a far sentinella, fortificar et in tutte l'altre cose necessarie.

2. Tal quadro sventuratamente fu

Ma un altro monumento esiste tuttavia della forte eroiha nelle sale del maggiore consiglio di Venezia, ed è un quadro del Tintoretto: le immagini del Barbaro e dell'Avogadra vi si trovano congiunte. E parmi che il diligente Romanin avrebbe dovuto ricordarsene, dove toccando alla breve dell'assedio bresciano del 1438, non solo di questa nobile donna ci tacque il nome, ma sembra che la confonda con quella Bona Lombarda, campagnuola Valtellinese ed amante di Pietro Brunoro avventuriere, della quale vedremo più innanzi le romanzesche vicende. Nulla di più probabile che fra i molti documenti con tanto amore spogliati dallo storico veneziano trovasse memoria di questa Bona come presente all'assedio di Niccolò. A me non consta: ma noi che mantenemmo a Venezia, con una difesa che debbe collocarsi fra le più splendide del medio evo, la nostra fede, avremmo desiderata sul fatto dal bravo Romanin quella luce che gli doveva emergere dagli archivi della Repubblica per lui consultati. Probabilissimo per altro che Pietro Brunoro fosse allora con noi. La Cronaca dirò così Mazzuchelliana, toccando di quell'assedio, narra che il Piccinino venutoci dal Genovesato, pigliava la terra di Cignano (aprile 1438): che il conte Francesco Sforza si pose a Corticelle per assaltarlo: che seguito ivi appunto un fatto d'arme, il fortissimo Carlo Gonzaga difese Cadignano facendo prodezze da paladino, talchè lo Sforza gli mandò contro il Cerpellone che rimase ferito in una coscia. Subentrato allora il nostro Cesare Martinengo allo scontro, sostenne la fazione, talchè il forte di Cadignano fu preso allo Sforza, il quale mandava il Brunoro colle sue genti a Bagnolo, laonde parve al Piccinino d'accamparsi a Rovato, perché

guasto nel popolare sovvertimento 18 marzo 1797. Gambara, Ragio-

namenti di storia patria - tomo II, pag. 132.

.1438

Chiari era duchesco; ed inteso guesto, Pietro Brunoro venne a Brescia con la compagnia, ed inteso che Rovato era mal fornito, bramò tentarne l'acquisto. All'hora i gentiluomini et popolani de Brescia si offerseno di andarli in compagnia fino al numero di 3000 et subito messo ordene, la sera circa ore 23 usiteno de Bressa tutti ben armati . . . verso Gussago et con tanta celerità che andarono intorno al campo de Nicolo ch'era a Cologni sul monte, et montorno su lo monte dov' è la chiesa che è sopra la terra e a ore cinque di notte presero la terra di Bornato, poi . . . assaltorno il campo. La pugna fu sanguinosa, la vittoria incerta. Parte della nostra armata fu respinta in Gussago: i fuggitivi mandarono per soccorsi a Brescia; se non che giunti alla Torricella presso Celatica, un migliajo di cavalli spediti da Niccolò tentò sbandarli. Ma i Bresciani serratisi come falange, aspettarono l'assalto; e fu si bella resistenza, che i cavalli del Piccinino ne furono sconfitti; seicento rimasero sul campo, e Niccolò si volse a Chiari. — Brunoro il venturiere facea parte adunque dell' armata veneziana, e fu nella fazione di Rovato. Nulla di più facile che ritornato in Brescia vi rimanesse colla indivisibile sua Bona, e che la intrepida fanciulla combattesse per noi fra le animose che, secondo il Bracciolino, riempivano talvolta il vuoto che le bombarde nemiche facevano tra le file dei nostri soldati, e sostenevano tal altra uniche e sole in quegli istanti supremi le poderose battaglie 4.

Era tolto l'assedio; ma le mura sfasciate a larghe brecce, ma le ville suburbane arse, deserte, fumanti ancora di male spento incendio, e tutta intorno rasa, calpestata la campa-

 Anche il Soldo con soldatesco ma toccante elogio parla di loro (Mem. in Rer. It. Scr. t. XXI, col. 805).
 « In queste soprascritte battaglie non mancarono mai le femmine: chi portava pietre, chi portava fuoco, chi portava paglia, chi porgeva lance, e alcune delle femmine si presentavano con targoni in braccio a trar sassi e giavarine ». gna come se l'angelo della distruzione fosse passato sopra di lei, annunciavano quali battaglie si fossero combattute.

Riescito vano l' ultimo sforzo di Niccolò, sull' alba del 16 dicembre 1438, dato fuoco agli accampamenti e schierate in belle battaglie, come narra il Soldo, le reliquie dell'esercito, si ritrasse alle terre pedemontane, collocando presidii a' più lontani luoghi di Castenedolo, di Ghedi, di Valtenese e delle Sarche. E nella irata sua mente fermo di vincere colla fame ciò che col ferro non aveva ottenuto, fortificato Mompiano e i monasteri di s. Croce e di s. Eufemia, distrusse all'intorno quanto fosse rimasto ancora per la squallida terra. Poi trasse a svernare le spossate sue genti, mentre il Gonzaga collocava le sue nel castello di s. Felice.

L'assedio non era più, ma con largo cerchio di appostamenti militari Niccolò Piccinino bloccava ancora la nostra città, pago intanto che viveri non avesse, e che la fame assottigliasse i pochi rimasti. Uscirono frattanto i cittadini maravigliati alfine della vittoria; ed abbattendo le reliquie del campo, videro con dolore incendiato per mano ribalda l'antichissimo tempio di s. Apollonio.

Fra quelle prime letizie si decretavano benemerenze al marchese di Este ed ai veneti Gherardo Dandolo, Andrea Valier ed Andrea Leoni. Di Marco Longo, il quarto di essi ai quali furono consegnate le rocche cittadine (notevole silenzio), non è parola. Pere, formaggi e canditi furono i doni. Poi si volse il pensiero ai tanti feriti che avevano col sangue loro liberata la patria, e certo le nostre donne alleviarono a que' prodi le sofferenze colle cure pietose che del 1848 e 1859 prodigarono ai nostri liberatori, benedette dagli uomini e dal cielo.

Si ripararono intanto gli squarci delle mura, e lungo le mura si ponevano guardie dette le Custodie, sulle quali vigilava Cristoforo Soldo l'autore delle Memorie pubblicate dal Muratori: ma perchè alcuna delle grandi sciagure che mietono le intere popolazioni non mancasse alla nostra, cessata la guerra, più si dilatava la peste, inosservata da prima perchè l'amore della patria era allora più forte di quello della vita, ma che al tacere dell'armi richiamò le cure dei magistrati. E però divieti, ed ordini, e feriato dei tribunali. E in mezzo a tanti guai, e nella necessità della pronta ricostruzione di spaldi, e bricche, e terrapieni, le nostre donne s'affaticavano coi militi, coi giornalieri, col popolo animoso intorno alle muraglie ed ai rivellini del Ravarotto; al patrio lavoro sopraintendevano Bartolomeo dei Lizi, Giacomo dei Tiberj e Robertino Roberti.

Già fino d'allora principiò la penuria delle vittovaglie. E, come suole nelle grandi aspettazioni dei popoli, le fantasie sognavano portenti di vittorie veneziane e di vicino sussidio: le voci correvano, e guai chi s'attentasse di amareggiarle col sospetto. Narravano di una flotta gittata nel lago di Garda che non era ancor fatta, che Riva di Trento era già nelle mani di Pietro Avogadro; e in questo modo il popolo era pasciuto 1 con novelle di soccorsi che non venivano mai. Il Gattamelata, occupate le terricciuole di Torbole e di Penede, avea bensì raccolte granaglie, ma del farle venire non era certezza alcuna, talchè l'intento falli, perchè il marchese di Mantova ed il Piccinino avevano gettato presidio in Arco ed a Riva di Trento 2. Gattamelata dimandò soccorsi. Quattrocento uomini gli mandò la città (6 febbrajo). E perchè il Piccinino era a campo in Valsabbia signore del passo di s. Eusebio e dei castelli della Nozza, pigliavano questi la via della Valtrompia, mentre che l'inimico stringendo il rado cerchio de' suoi, mandava Cesare Martinengo sino a Mompiano. L' e-

<sup>1.</sup> Soldo, Memor. cit. - col. 807. 2. Soldo, Idem.

sperimento falli; e una bella impresa riuscita a Paride a.1439 Lodrone, per cui l'armata di Taliano del Friuli venne al tutto dispersa lungo il Sarca, fu troppo rapida consolazione all'affamata città. La vittoria di Paride punse di rabbia il Piccinino, che radunate le truppe, chiamato il Gonzaga, fu al lago d'Idro e di quivi alla terra di Lodrone: la battè furiosamente colle artiglierie, la prese a patti (22 febbrajo), e tentato l'assalto di Castel Romano, ricondusse le genti a' quartieri del verno nelle fertili colline della riviera di Salò.

Due novelle speranze rianimavano intanto la languente città; ed erano la flotta navale che realmente apparecchiavano i Veneziani, la quale a ritroso dell' Adige e per l'ardue vie dei monti (come vedremo) volevano gettata nel lago di Garda; e l'alleanza tra papa Eugenio, Firenze, lo Sforza, il Malatesta, il marchese di Ferrara e i Genovesi (19 febbrajo). Quell'istante di pace fu colto dai cittadini per chiedere alla Repubblica esenzioni e privilegi che in qualche modo rimeritassero tanto soffrire e tanta virtù 1. Ma i patimenti non erano cessati: la cerchia del blocco stringeva i suoi nodi, nessuno poteva uscirsene con sicurezza; e però fu pensato alla fortificazione delle vie suburbane, o come dicesi tuttavia, delle chiusure 2. Si allargarono i fossi e barricaronsi le strade dilatando queste opere di sicurezza fino al borgo di s. Giovanni e al fiume Grande 3.

Impedite com' erano dalle intercette comunicazioni, le ducali del 9 marzo venivano quaranta giorni dopo ad accer-

- 1. Brognoli, Assedio, pag. 225.
- 2. Erra il Brognoli (pag. 227) nel supporre da quell' opera derivato il nome di Chiusure, nome antico più assai. Già dal 1295 si correggevano ed emendavano gli Statuti Clausorum Brix. quali vennero
- da noi riportati nel Codice Diplomatico Bresciano.
- 3. Mille operai vi si impiegarono, e l'abate di Leno assumeva i ristauri del Ravarotto purchè gli si destinassero al lavoro quattro uomini e dieci donne (Provv. della città 6 aprile).

tarci che per le istanze di Giovanni Averoldi si avrebbero mandati soccorsi: raccontavano della lega; dicevano dell'armata navale del lago di Garda, nel quale già un grosso legno era disceso; di Lorenzo Moro, spedito per l'invio delle biade da val di Ledro, e che Pietro Avogadro, ch'era colà, avrebbe avuto l'occorrente denaro e le provvigioni. E l'Avogadro e il Gattamelata, per lettere venute dal lago di Ledro, riconfermavano le consolanti novelle. Fu allora che la città riconoscente decretava alla Repubblica il dono di un magnifico stendardo.

Ma le cose della Repubblica volgevano alla peggio. Perduto Legnago, tutto il Veronese e il Vicentino piegò la fronte al fortunato vincitore; e il Gattamelata fu costretto a gittarsi nel Padovano sollecitando i soccorsi che da Firenze conduceva lo Sforza. Francesco Barbaro, a tener viva tra lo sconforto dei cittadini la loro virtù, spargeva lettere e novelle d'imminenti ajuti e dello Sforza vicino. E lo Sforza, eletto duce supremo di tutta la lega, omai toccava i limiti dello stato veneziano (maggio), mentre la fame e la morìa contristava la nostra città, sofferente ma invitta.

Tutto l'agro bresciano essendo corso dall'armi di Niccolò, altro passo non restava per le provvigioni che la parte settentrionale del lago di Garda; ma quivi ancora difficilissime riuscivano le condotte per gli sbocchi ripidi e scoscesi delle rupi di val di Ledro e di Valsabbia, uniche vie. Era duopo adunque che tutto il lago venisse conquistato. Fu pensato ad una flotta; ma come poi fabbricarla in terra nemica?

Con uno di quegli ardimenti che soli potevano essere concepiti allora dalla forte Repubblica veneziana, cinque galere e trentacinque legni minori si affidarono ad un Sorbolo di Candia, a cui primo nella mente balenò l'audace pensiero 4.

<sup>1.</sup> Romanin, Stor. Ven. t. IV, p. 196 -Niccolò Sorbolo avea compagno

un Blasio de Arboribus, detto dagli storici Caravilla.

Questo fatto maraviglioso d'una flotta navale che risa- 2.1439 lendo le correnti dell'Adige viene da onnipotenti e pertinaci fatiche trascinata appiè del monte Baldo, e di quivi con argani e congegni e travaglio di corde e d' uomini e di cavalli sospinta al laghetto dell' Oppio, indi su per la china di que' monti sollevata in alto perchè poi calando per isbocchi e ripidi scoscendimenti scendesse lenta al lago di Garda e dispiegasse nell'ermo seno di Torbole le sue bandiere; questo portento dell' audacia veneziana del secolo XV non ha storico di quel tempo e di quella Repubblica che nol racconti, e non vi si arresti collo stupore che tutto prese il popolo bresciano all' annuncio di quella flotta comparsa maestosamente quasi per incantesimo sul nostro lago, come se un genio amico l'avesse fatta emergere dai flutti. Testimonio anch' essa che tutto si vince dalle anime arrischiate e saldamente fisse nell' idea di un gran disegno.

Non io dunque minutamente ne parlerò, e perchè più veneta che bresciana impresa, e perchè non basterebbero a quell' unico fatto parecchie pagine.

Giacomo Mazzola veniva intanto dal campo di Forlì consolandoci dell' arrivo di Francesco Sforza. Lui me vide, scriveva egli, et ricevette con tanta humanità e buona cera quanto più dir si potesse, dicendo ... che per lo amor che porta alla nostra città di Brescia et per il debito mille anni li pare di passare di là dal Po con tutte le sue brigate 1.

Arrivato lo Sforza in sul Padovano, congiunto l'esercito alle schiere del Gattamelata, cominciò la guerra sui campi di Lonigo, mentre un polso di militi bresciani guidati da Pietro Avogadro soccorrevano Giorgio di Paride Lodrone tutto volto (24-30 maggio) all'acquisto del paese che il morto genitore

<sup>1.</sup> Brognoli, Assedio, pag. 236.

avea perduto per noi <sup>1</sup>. Ma lo Sforza non veniva, e sì che Antonio Pocopanni reduce dal senato veneziano, narrava della Repubblica pronta ai soccorsi desiderati, dovesse vendere per ciò le fondamenta della sua Venezia <sup>2</sup>.

Si ravvivarono a quella promessa gli aspettanti cittadini, e comandavano all'Avogadro che da Lodrone si recasse a Maderno, ove già si raccoglievano assai de' nostri, che fuggendo la moria si mettevano tra le file dei combattenti, talchè la flotta sul lago di Garda governata da Pietro Zeno figlio di Carlo, erede anch' esso della paterna virtù, potea competere colle forze del duca di Milano, le quali sparse ed appostate qua e là pei colli meridionali della Riviera, vennero colte all' improvviso; seicento soldati vi lasciarono la vita, e sessanta uomini d' arme e cinquanta ufficiali rimasero prigionieri, annoverandosi tra questi Niccolò Guernero, Giacomo Bontrotti, Antonio Trivulzo e Girardino dei Terzi. Taliano del Friuli, ambita preda, sfuggi.

Ed anco le valli venivano riconquistate dall' intrepido Avogadro, e qualche ristoro ci venne tosto di là, ma scarso e giornaliero, sicchè al mattino uscirono le turbe estenuate guardando se dalle valli qualche amico soccorso venisse ancora; e poichè non appariva, tornavano mestamente alla città, gittandosi per disperate in sulle vie, divorando l'erbe selvatiche e quanto fosse, più che pascolo alla fame, impedimento al morire: eppure assai ne perirono; e quelle morti piombavano tremende sull' anima inaridita dei languenti ancor vivi.

Tornato a Brescia l'Avogadro, fu risoluto un assalto al posto di s. Croce, da cui partivano le bande nemiche, e fu

netiarum, suorumque pallatiorum et omnem ejus thesaurum et pretiositatem vendere deberent.

<sup>1.</sup> Brognoli, 239.

<sup>2.</sup> Brognoli 240, Provvisioni 3 giug. Etiam si fundamenta civitatis Ve-

pigliato. Anche Cesare Martinengo, il traditore, lasciò Mompiano, dove impediva il correre dell'acque alla città, per unirsi al Piccinino. Taliano del Friuli, unico e solo, ma più terribile di tutti, scorrazzava pei campi lasciando misere traccie del suo furore. Fu pensato allora di prendere Salò. Il marchese Taddeo parti da Brescia con trecento cavalli, e Pietro Avogadro con simil numero di fanti e valligiani con essi. Il contestabile Detesalvo, Tebaldo Brusato ed altri condottieri, con milleducento uomini appoggiavano da Gavardo l'impresa. Taliano del Friuli corse rapido da Castenedolo a s. Felice per istornarla; e volendo l'Estense attraversarne le mosse, fu rotto così, che poco mancò ne rimanesse prigioniero. All'apparire dei nostri soldati la flotta s' accostò per sostenerli: ma l'arditissimo friuliese, padrone del campo, vegliava su di lei. Povero compenso a queste diffalte fu l'assalto di s. Eufemia tolta all'armi nemiche da Cristoforo Soldo, che ricondusse a quella chiesa i monaci che l'avevano abbandonata.

La pestilenza intanto, alimentata dalla guerra e dalla fame, s' allargava agli uomini campati a stento dall' una e dall' altra. Di ottanta consiglieri che facevano solenni le patrie convocazioni, solo ventotto comparivano al Consiglio del 12 di giugno, scusando gli altri o perchè sotto l' armi, o perchè assaliti dalla moria. Ne moriva lo stesso vicario; e ricorrendo la cittadina solennità dell'Assunta (3 agosto), fur tolte le processioni, perchè le accolte di popolo, quando perivano più di quaranta appestati a ciascun di, non fossero fomento al miasma inesorabile <sup>1</sup>. Pestilenza e fame disertavano dunque la città: eppure lo Sforza non veniva ancora; e quel Mazzola che primo avea recate le novelle de' fatti suoi, tornava al

minuita. Notano le Provv. singulo die deficiunt ad minus X vel XII.

.1439

<sup>1.</sup> Brognoli, pag. 249. Dal primo ottobre (ivi pag. 256) parrebbe di-

campo del veneto condottiero, e ne ammirava l'esercito forte allora di quindicimila cavalli ed ottomila fanti, e n'aveva parole di conforto e promesse d'ajuti alla sua città. Di tanto ci avvertiva il milite Filippo Cazzago. Ma lo Sforza parea dimentico di noi, talchè Taliano del Friuli, messa in lago a Desenzano una flotta più forte della veneziana, la costrinse alla fuga, mentre il Piccinino sostenuto dal marchese di Mantova e dal Taliano, correa la terra nostra fino a Serle, ed abbruciandovi l'alpestre villaggio, si rovesciava sulla Riviera facendo capo a Maderno, intorno a cui s' aggirava la flotta nemica. Il marchese Taddeo, che guardava quel luogo deliziosissimo, dovette rendersi: e le navi della Repubblica bersagliate dal lido ed investite a tergo dagli avversi legni, furono conquassate. Gran preda, e provvigioni da guerra, e viveri, e bagagli, e l'onore della giornata coronarono quella vittoria dell' esercito visconteo. L'Estense fu condotto prigioniero a Peschiera collo scrittore Evangelista Manelmo, che lasciò ricordanza della sua cattura.

Qual rimanesse all'annuncio la povera città, Dio vel dica. Da Maderno fu il Piccinino a campegiare su Riva di Trento ed in val di Ledro, per più stringere il blocco. I minacciati Lodroni furono tosto soccorsi da duecento Bresciani e dagli uomini di Valtrompia, che sgomberavano valle di Ledro; e nella sera del 25 ottobre diedero a Niccolò tale sconfitta, che per poco non fu pigliato egli stesso. Ma le prudenze misurate dello Sforza lo trattenevano ancora, talchè il Senato fatte sentire al lento capitano con qualche risolutezza le sue volontà, troncò le ambagi, e pei monti del Veronese giunto a Penede dov'erasi ancorato l'avanzo della rotta di Maderno, pose il campo alle Sarche. Di là scrisse a Brescia (3 novembre) e al Gattamelata <sup>4</sup>, si mandassero soldati in 1. Brognoli, 265, Provvis. 5, 9 nov.

val di Ledro ad incontrarlo. Il popolo affamato n'esultò, e gli ottimati del Consiglio decretavano le onoranze dell'ingresso: - s'avesse a dipingere l'equestre effigie dello Sforza decorosa nell'armi e nelle insegne, da collocarsi alla porta dell'entrata; — vestissero i cittadini la maggior parte di bianco, altri a cavallo precedessero il condottiere, altri appiè con aste nuove in pugno gli venissero d'allato accarezzando il destriero, e s'innalzasse il grido viva lo Sforza, viva il conte; entrasse per la porta s. Giovanni; la via si coprisse di panni di lana, e s'adornassero di ricchi addobbi le officine; - lo incontrassero i fanciulli con rami d'olivo gridando Marco Marco, Sforza Sforza, e i Paratici venissero in lunga fila coi loro confaloni; - i sacerdoti e gli ordini claustrali della città e del territorio procedessero cantando laudi ed inni al Dio degli eserciti; - i pifferi e le trombe dell'intera città suonassero a festa per le vie; - Pietro Lodi ne lo venisse complimentando in volgare, ed Ambrogio Avogadro con orazione latina; — gli venissero donate cento giornee colla loro divisa, venticinque formaggi, venticinque pesi di zucchero, un carro di vernaccia, venticinque some di spelta e dieci vitelli di latte.

Ma questi apparecchi tornarono vani. La guerra continuava: il Piccinino approdava con tutto il naviglio al porto di Riva, e collocato grosso presidio in Tenno, assaltava lo Sforza, ma inutilmente, perchè i Bresciani dall'alto delle rupi vicine lo tempestavano. La rotta fu generale: Carlo Gonzaga, Gerardino Terzi, Cesare Martinengo e Donino di Parma rimasero prigionieri, Sanseverino fuggì, e lo stesso Niccolò salvossi a malo stento chiudendosi con dieci cavalli nel castello di Tenno. Ma fattosi calare a notte dalle mura e trasportare sulle spalle di un gregario, ingannate le scolte veneziane, fu tosto a Riva di Trento, dove raccolti gli avanzi dell' armata, volò rapido a Verona, ch' ebbe d' assalto; per cui lo Sforza, lasciata

l'impresa di Brescia, si volse con tutto l'esercito al Veronese ripigliandone la città. Dopo questo (19 novembre) essendo innoltrata la stagione, ed accusando avversi all'impresa di Brescia i geli incomportabili, la stanchezza dei militi e la penuria dei viveri, non so con quanto onore pose l'armata nei quartieri del verno appo i campi suburbani della vinta Verona.

Non svernava per altro il Piccinino, e rinfrescato di cerne raccolte dal duca di Milano, si pose a Rivoltella. Povera Brescia! Estenuata dalla fame, quasi che abbandonata dagli amici, vegliava ancora come se l'inimico fosse alle porte. A Cristoforo da Soldo condottiere delle guardie notturne furono aggiunti Luigi Manerba e Stefanino da Salò. Il Piccinino intanto si avvicinava, ed all'alba del 6 dicembre fu quasi a Torrelunga. Fu suonato all'armi in tutte le vie; tutti furono alle difese, e il condottiero capi che Brescia non era Verona. Passò oltre sfogandosi nei villaggi di Rodengo, di Sajano, di Monticelli Brusati, mettendo in fiamme Gussago, Cellatica, Ome, Brione, s. Vigilio, Nave, e lungo Valtrompia quelle misere terre fino a Gardone. Un' altra volta ci comparse vicino alle mura, e un'altra volta il rintocco a martello della campana dei militi e l'accorrere dei cittadini alle porte lo volse in fuga (1º dicembre). Ma il guasto di Franciacorta disacerbò quelle fami desolate. A ragione di 12 ducati d'oro la soma fu pagato dal Paccio, come narra egli stesso nelle sue memorie 1, un po' di frumento pel suo figliuolo ch' era in città, la quale sarebbe al certo perita

 Abbiamo già recato il passo dell'anonimo che col nostro Brognoli suppongo essere questo Paccio (secondo alcuni, Angelo Passio da Rimini) scrittore della seconda guerra Cenomanense. - Il Codice contemporaneo del Paccio è presso di me, mancante di quasi tutto il libro I. di fame se lo Sforza non vi si fosse avvicinato per le vie di Valsabbia e di Lumezzane (17 dicembre). Sceso a Rodengo ed
a Sajano, respinse il Piccinino verso Rovato. Poi raccolto
assai grano a Torbole ed alla Chiusa, l'avviava pei ripidi
passi di val di Ledro, perchè poi la città pensasse alle condotte. Ma fu povero e quasichè inefficace sussidio. E però
il Consiglio municipale mandava dieci valent' uomini alla veneta capitale (6 gennajo) peroranti la causa cittadina.

Capo dell'ambasciata era Pietro Avogadro: erano gli a.1440 altri Ambrogio Avogadro, Balduccio Longhena, Albertino degli Orci, Bartolomeo Porcellaga, Pietro Sala, Giovanni Roberti, Luigi Capriolo, Bortolo Averoldi e Giacomo Antonio Pocopanni. Ardua via dovevano percorrere a schivare gli appostamenti nemici di quell'Italo del Friuli che nell'otto gennajo scriveva agli uomini di Montechiaro che femine, maschi, putti e grandi di qualunque sorte e condizione che escano fuor di Bressa sieno maltrattati e stracciati più che presoni, ne sia usato veruna umanitade. Ond'essi pigliate le gole dei monti salivano a Condino, e s'aggiravano per quelle solitudini sotto vesti alpigiane, finchè per orridi siti e disusati sentieri giunti ai ripidi ciglioni ed alle rupi di Tignale, che stagliate ed irte emergono dal Garda, vi si calarono sino al lago, dove un legno staccato da Gherardo Dandolo gli accolse e trasportò sul lido amico.

L'inedia intanto cresceva, e per poco non mutava in subito furore la pazienza del popolo assottigliato. Il lentissimo Sforza, pauroso del Piccinino, lasciava intanto che una intera città morisse di fame. Educato alla scuola delle prudenze e delle longanimità, le adoperava adesso fuor di proposito, perchè non eserciti da stancare, ma v'erano moltitudini bisognose d'imminenti ajuti, e l'esercito dello Sforza era gagliardo ed atto a forti cose. Eppure v'han-

no storici moderni che levano a cielo i rapidi movimenti del conte Francesco, il quale a noi già disperati mandava un'altra lettera, ed era la settima, della sua venuta. E il Consiglio a rispondere che le lettere non saziano la fame di un popolo; che non parole, ma bisognavano fatti 1 per chi era oppresso dalla fame e dalla miseria. Ed era di tal fatta, che le carni dei cani e dei morti cavalli erano ingordo pasto, e lupi e gatti e sorci 2 e quanto all'avide bocche fosse cibo da rallentare per un istante la famelica rabbia. Giovanni d'Asola prevosto di s. Agata, santo uomo che fu poi desiderato qual vescovo dalla nostra città, narrava allora non senza raccapriccio al Consiglio cittadino come un padre più non potendo soccorrere ai molti e già languenti suoi figli, ne avvelenasse la metà per saziare la fame dei superstiti. E noi dobbiamo, contrasto singolarissimo, ai lamenti di Francesco Malvezzi, cancelliere in quel tempo del nostro Comune, la nozione più strana e portentosa del lusso che prima di quelle miserie fu creduto facesse lieta e decorosa la nostra patria.

» Ahi Brescia così potente e ricca fra l'altre città (esclama egli) per le pingui raccolte, a che mai se' ridotta! Tu fornita sovra tutte di mirabili edifici e di nobili vesti e di muliebri adornamenti, lascia le tue dovizie, i tuoi palagi, gli aurei fregi delle tue donne. Tu solevi coprirti di porpora e di bisso: i tuoi fabbri, i tuoi pizzicagnoli, i cardatori di lana, i calzolai vestivano le mogli di veluto cremisì, di damasco e di scarlatto finissimo con grandi maniche profuse e dispiegate quasi bandiere; ed

- Brognoli, Assedio, 294 Provvisioni 2 marzo. Talium inanium litterarum cibo pastum fuisse hunc populum . . . non amplius fore litteris neque verbis, sed realibus factis etc.
- 2. Comedebant equos, etiam asinos, et

infirmitate seu fame morientes, et canes, gattas, lupos, et mures, et omnia olera etiam incognita. Brognoll, 294. Donde il proverbio volgare, discende il tale dai cittadini delle sorghe, per dire dagli intrepidi Bresciani di quel tempo.

avvolte in pelli di martoro e di varo, convenienti soltanto ai 3.1440 prelati ed ai re, andavano recinte il capo torreggiante di belle corone a guisa di cimieri, aspre di gemme e di perle. Vidi le nuore de' calzolai coprirsi di robbe galonate d'oro e di seriche vesti. ricamate di perle, tessute d'oro e d'argento. Oh vergogna .... » e Dio sa quale brano di enfatica poesia l' ingiuria del tempo ha cancellato dalle pagine corrose 4. Ma pur troppo io temo che la foga dell'eloquenza sia qui tutta a scapito della verità. Gli statuti dei Paratici, che vietando alle singole arti l'esuberanza del lusso, prescrivevano talvolta il modesto costume dell'operajo; i tempi agitatissimi vissuti dal Malvezzi tra le incursioni e le rapine dei condottieri che tutta la prima metà del secolo XV desolarono le nostre terre. la signoria del Malatesta espilatrice delle nostre ricchezze, talchè ci ridusse a vendere le proprietà del Comune per mandare in pace l'esattore della Camera, tutto smentisce le iperboli malvezziane sull'opulenza e sul fasto cittadino. Pigliarle sul serio sarebbe correre nell'errore della Grande Illustrazione <sup>2</sup>, dove ci dà per istoria bella e buona i voli fantastici del Capriolo intorno al lusso bresciano del secolo XVI, ed accogliendone le parole, narra che il popolo vestiva come i senatori, talchè se fosse tornata l'antichità non avrebbe potuto separare i fasti dei mortali dalle grandezze degli Iddii, per cui

- 1. Brognoli, 297. Marcanda, Cronache inedite in fine. Tolle palatia, tolle aurea tuarum conjugium ornamenta. Induebaris purpura et bisso, furnarii et formagiarii, caligares atque lanifices induebant uxores veluto cremisino, sericino, damasco et scarlato finissimo, quarum manicæ vexilli amplissimi similes suffultæ pellibus varis aut martori, quæ solis regibus conve-
- niunt et prelatis, in capitibus earum coronæ splendidæ gemmis plenæ galeatæ super excelsa galeas... ego vidi nurus caligarum portare balzia de panno aureo et vestes recamatas de perlis, auro et argento et serico mirifice contexta. Heu pudoris judicia etc.
- Grande Illustr. del Lomb. Veneto, del cav. Cesare Cantù. — Brescia e sua provincia, t. III, disp. 39.

tenevasi vergogna il non cangiare i lini in seta, e non deporre le lane per istrappazzare i broccati, onde le sopravesti militari, le toghe, i palj, le zimarre a lunga coda, i manti, le vesti ricamate ecc. vennero in tanta libertà che *i contadini, anco nei giorni di lavoro*, si faceyano lecito d'emulare i nobili e di gareggiare coi primati. Tutti sogni a noi regalati per realtà. Vero è che Laura Cereta, vissuta in sul cadere del secolo XVI, parla di lusso de' tempi suoi. Ma oltre che i tempi volgevano meno avversi, distingue almeno il popolo dalla nobiltà, senza contare che le sue lettere non sono cronache, nè si danno la presunzione di esserlo, ma esercitazioni letterarie, nelle quali più che la storia ebbe Laura di mira uno sfarzo di eloquenza a modo suo.

Ma tornando alle angustie del 1440, tante vittime avea mietute il caro, la guerra, la pestilenza, che fatta l'enumerazione dei sorvissuti (8 marzo), fu trovato che a poco più di quindicimila rimasero i cittadini (escluso il veneto presidio) di trenta e più mila che erano da prima. E gl'implorati soccorsi non venivano tuttavia. Ambrogio Avogadro nipote di Pietro, soffermatosi a Torbole con Lorenzo Capriolo, li andava sollecitando, ma senza pro. Eppure quel popolo di sofferenti eroi non cedeva ancora; e il Sorbolo famoso, ch' avea proposta ed eseguita l'audace impresa del trasporto delle navi dal monte Baldo al lago di Garda, maravigliato della nostra virtù, bramò le nostre insegne perchè sventolassero sull'antenna della sua galera; ed il Comune di Brescia lo accontentava. Veniva intanto da val di Ledro notizia di granaglie ivi accolte, e i cittadini mandavano a caricarle, ed arrivavano appunto in Brescia nel 17 di marzo, il celebre anniversario, siccome augurio d'imminente conforto. Ma il passo di Tignale, da cui scendevano que'grani desiderati, venne tosto impedito dal vigile Taliano, che raccolta in Salò la flotta

milanese, dirizzò le vele a Riva. La carestia non ebbe più alimiti 1, ed una quarta di grano, aggiungono le memorie municipali, non si sarebbe trovata a peso d'oro. Il pane (qual pane!) parea scomparso, e le famiglie intere giacevano in sulle vie gridando misericordia.

Un fatto d'arme del 10 aprile confortò per un istante la mesta città. Stava Taliano a Riva colla sua flotta comandata da quel Biagio Assereto genovese così famoso allora per la vittoria di Gaeta. L'armata veneziana era chiusa nel porto di Torbole, e due barche milanesi cariche di pane che si avviavano da Salò verso Riva di Trento, venivano assaltate dai legni veneziani. L'Assereto esce allora co' suoi di tutta voga, e la battaglia navale in poco d'ora si cangia in mischia disperata. La flotta nemica (diciannove legni) fu rotta e conquassata, e quattrocento prigionieri colle navi così peste e fracassate seco trasse il Contarini a trionfo. Italo del Friuli giunse ferito a Riva cogli avanzi dell'esercito disfatto, e Pietro Brunoro milite piacentino, che taluno confuse coi nostri Gambara, e Bona Lombarda inseparabile compagna che gli fu moglie da poi, si battevano in quel fatto gagliardamente, sicchè la intrepida fanciulla tutta chiusa nell'armi, serrando in pugno il vessillo nemico tolto alla nave d'Italo, portò ella stessa al conte Sforza ed al senato veneziano le novelle della vittoria.

Gli ambasciatori mandati alla Repubblica tornavano alla patria in questi di (20 aprile). Radunato il Consiglio, Pietro Avogadro capo dell'ambasciata narrò delle accoglienze avute e degli ottenuti privilegi, compreso il dono fatto al Comune d'una casa in Venezia perchè i Bresciani che si recavano colà avessero l'ospizio. Poi descrivendo la cerimonia dell'oblazione

Prima di quel fatto il frumento si pagava 75 planeti, corrispondenti nel 1440 a più di 24 fiorini d'oro

<sup>(</sup>o zecchini): ma dopo rimase vana qualunque favolosa offerta. Si vegga in proposito il Brognoll, op. cit.

alla Serenissima dello stendardo che i padri nostri avevano à.1140 decretato già dal marzo 1439, disse che al 10 aprile preceduta dalle trombe della Repubblica, annunciata dalle campane di s. Marco, avviavasi la processione da s. Geminiano. Innanzi a tutti venivano collo stendardo gli ambasciatori del nostro Comune e quanti Bresciani si ritrovavano in quella città. Duecento senatori avvolti nelle magnifiche loro toghe seguivano il corteggio, e dietro ad essi una lunga schiera di nobili e di popolani. Entrati nel tempio, il doge Francesco Foscari che nel mezzo della basilica gli aspettava, accolse dai nostri ambasciatori lo splendido vessillo della forte Brescia, ed Ambrogio Avogadro, fatto silenzio intorno a lui, recitò l'orazione: e lo stendardo che la Grande Illustrazione, con uno de' soliti abbagli suoi, disse a noi regalato dalla Repubblica in premio della nostra fedeltà, fu al contrario da noi medesimi largito allo Stato veneziano.

Portava nel mezzo lo stemma del Comune, il rampante lione azzurro in campo bianco; sovr'esso i martiri Faustino e Giovita, più in alto ancora l'Annunciata, e fra l'Angelo e la Vergine il lione veneziano coll'aperto volume: sulla testa del nostro brillava, trapunto in oro, lo scritto:

## BRIXIA MAGNIPOTENS SVAE FIDEI CAETERIS VRBIBVS ${\tt TESTIMONIVM\ TVLIT\ }^{4}$

Ma le dodicimila some di grano promesse dal principe non venivano ancora. Fu mandato il Pocopanni al campo ed a Venezia, e dietro questi (7 maggio) Pietro Avogadro e Giovanni Roberti perchè il conte Francesco Sforza sferrasse al fine: e perchè fra i capitani della flotta benacense parea sorgere qualche gara per la bandiera donata al Sorbolo, un'altra ne offeriva il Comune al Contarini (premendo di averlo intercessore appresso il conte Francesco), la quale poi dispiegò

1. Brognoli, p. 317.

fra il rimbombo delle artiglierie in sulle antenne del maggiore a.1440 suo legno.

Ma i caldi uffici del Roberti e dell'Avogadro questa volta non furono indarno; e l'Avogadro annunciò colla soddisfazione della riescita l'avanzarsi del conte. Senonchè più che alle istanze dei nostri legati noi dovemmo la sua venuta ad un errore del duca di Milano, che rimosso il Piccinino dalla impresa di Brescia, l'avea mandato alla guerra fiorentina. Due giudizi emergono da questo fatto, e al conte Sforza disonorevoli entrambi: 1º che nulla importava al conte nè la morte nè la vita di trentamila Bresciani, la cui speranza andava illudendo colle eterne sue lettere, le quali omai potevano considerarsi per uno scherno; 2º che coll'esercito a sua disposizione maggiore di quello dell'inimico... e perchè nol dirò? avea paura.

Bene sicuro intanto de' fatti suoi 1, levato il campo, gettò un ponte sul Mincio, per cui fu tosto a Rivoltella (5 giugno); e però tutta la Riviera si diede a lui, trattone Salò, che pigliava d'assalto, mentre la flotta lo investiva dalla parte del lago, facendovi prigionieri trecento difensori. Passato il Clisi al ponte di Novi, più non ebbe contrasti, e all'appressarsi dell'esercito si raddoppiava in Brescia la pubblica letizia. Traevano le moltitudini incontro allo Sforza, e dagli evviva del popolo stipato venivano salutate le provvigioni che d'ogni lato dalle vie s' addensavano alle porte cittadine. Così ebbe termine la serie dolorosa de' nostri guai, vinta anch' essa più che dall'armi altrui dalla nostra costanza. Al procedente esercito si aprirono le porte dei nostri castelli. La Franciacorta si arrese al primo invito, ed ottenne lo Sforza al 10 giugno le

1. Brognoli « Lo Sforza non avendo più a fronte l'antico suo rivale, mosso dai pressanti ordini di Venezia . . . ai 3 di giugno marciò verso il Mincio ecc. » Assedio di Brescia, pag. 331.

terre di Poncarale, Offlaga, Manerbio, Bassano, s. Gervasio, con tutta la quadra di Quinzano e di Pontevico; all'undici Gottolengo, Calvisano e Montechiaro. La terra di Longhena fu presa a discrezione, e in breve tutto l'agro fu suo.

Il conte Sforza fu regalato (22 giugno) di sei vitelli, dodici capretti, venti formaggi, tre carri di vino vermiglio, ed uno di vernaccia, due pesi di cera, zuccheri e pastiglie, e per le frutta un cavallo di ciliege, e uno di pere moscatelle. Giunto a Chiari, difeso allora con cinquemila cavalli dai bravi condottieri Taliano del Friuli, Luigi Sanseverino, Luigi del Verme, Marino ed il marchese di Ferrara, si trasse all'Oglio presidiando Soncino ed Orzinuovi. Pose il campo tra le due fortezze, e per un fatto d'arme in cui lasciavano i nemici duemila cavalli, acquistò gli Orzi, Soncino, Palazzolo, Chiari, Martinengo ed altri luoghi sul Bresciano e sul Bergamasco 4.

Una grossa borgata ritornava intanto sotto la veneta dominazione: Asola, che tenuta dal marchese Gonzaga, stanca del suo podestà Giovanni Cavalcabò, mandava Filippo Ravanni al campo dello Sforza, che batteva la rocca di Marcaria, per convenire sui patti della resa. Era tra questi, che il presidio, il podestà e quanti erano forestieri nella terra fossero salvi; che la terra libera da sudditanza delle città vicine, si governasse da sè con mero e misto imperio; che gli uomini malvisi dal Comune non potessero rimanersene; esenzione di aggravj per dieci anni; assoluzione d'ogni obbligo o pretesa vantata da Giorgio Carcano (l'infame capitano visconteo del quale abbiamo detto); proprietà comunale dell'acque del Clisi, della fossa grande e delle seriole, riconfermate; fatte alcune modificazioni, e tra queste che la terra si governi da sè, ma con podestà mandato dal comune di Brescia. I patti vennero assentiti dal provveditore Pasquale Maripetro in fe-

<sup>1.</sup> Brognoli, Assedio, pag. 336.

licissimo et victorioso exercitu contra Marcariam, territorio mantovano, nel luglio del 1440 <sup>1</sup>: e fu allora che il Maripetro confermò all' arciprete asolano Francesco dei Cattanei la famosa commenda del 1192 colle dodici chiese, e le terre della commenda possedute su quel di Mosio, e i diritti dall' Oglio alla Delmona, e così via.

All' ultimo d'agosto riconoscendo la Serenissima le concessioni del provveditore, aggiungeva potessero gli Asolani distruggere la rocca del paese contribuendovi tutta la squadra, e che il vicario di Redoldesco e di Publica si continuasse ad eleggere dall' asolano podestà <sup>2</sup>.

In questo mentre lo Sforza pigliava la terra di Caravaggio, in cui Leonello, fratel suo ferito a morte, si vide affidato alle cure del medico bresciano Giacomo Malvezzi 3, lo storico della nostra città. Rade volte si compiono le mutazioni civili e si provano le gioje della vittoria senza che la memoria di qualche traditore non le contristi. A Baldassare dei Nassini fu perciò mozzato il capo nella piazza di porta Bruciata, ed impiccato il Rosso degli Stefani da Caino. Giacomo da Iseo, discendente da quel nobile Oldofredo che fu ristauratore nel 1347 del canale della Fusia, era in voce di visconteo; ma tanto si adoperò che la Repubblica lo ebbe tra'suoi. Nè l'esercito dello Sforza tenne compiuto il debito suo; ma entrato nel Cremonese e nel Mantovano, conquistò Zenivolta, Piadena, Bozzolo ed altre terre. Canneto, che volle opporsi, fu bombardato. Volongo ed Ustiano aprirono le porte; Marcaria fu battuta, battuto Ghidizzolo, la Volta, Capriana, Solferino,

<sup>1.</sup> Mangini, Storie Asolane, carte 81.

<sup>2.</sup> Idem, carte 86, ivi la Concessione Veneziana. Si noti per altro che al 22 di luglio scrivevano gli Asolani al Com. di Brescia: Pro gratia

recognoscunt se venisse ad pristinum statum ed unionem ac subjectionem civitatis Brixiæ. - Bro-GNOLI, 340.

<sup>3.</sup> Brognoli, 339.

Castiglione delle Stiviere e la terra di Lonato. Peschiera sul lago di Garda fu pigliata di viva forza, e colla sponda veronese si terminò l'acquisto di tutto il lago. Durava intanto l'assedio del castello di Breno in Valcamonica. Niccolò Piccinino, ritornato dalla Toscana, corse a grandi giornate per soccorrere gli assediati, ma il nostro Comune giunse a tempo di spedirvi duemila combattenti 1, e Breno fu nostro. Dopo questa vittoria le genti d'arme si ridussero a'quartieri del verno<sup>2</sup>. Ma come gli eserciti si componevano per la maggior parte di cavalli, ed il terzo dei prodotti della nostra provincia a quel tempo erano i fieni, fu provveduto alla distribuzione di essi per modo che i cittadini n' avessero il minor danno possibile. Corse voce allora che lo Sforza venisse in città, e gli furono destinati alloggi e trattamento a pubbliche spese. La casa di Francesco Medici poteva ospitarlo, e gli alberghi della Stella e del Leone, e le stalle di Gherardo Fenaroli si apprestarono per la sua corte. Poi regali quanti ne comportava l'angustia dei tempi: sei pezze di panno d'Inghilterra, due bacili con borchie d'argento, due coltelli e due spade con foderi smaltati e cinto d'argento, venti scattole di canditi, due pesi di cera, sei vitelli, venti pernici, venti fagiani, e cignali e caprioli quanti avere se ne potevano, due carri di vino cisolo chiaro, due di vernaccia dolce, dieci formaggi e trenta some di spelta.

- Millecinquecento di questi vennero forniti dalle terre di Gussago, Rovato, Chiari, Palazzolo, Travagliato, Piedemonte, Castrezzato, Ghedi, Mairano. - Brognoli, 347.
- 8 Novem. Gentes armorum venire ad logiamenta, et pro majori parte super territorio Brixiensi. Idem.
   Per tutti questi fatti si vegga

ancora il Simonetta, De rebus gestis Francisci Sphortiæ. Lib. V in Rerum Ital. S. t. XXI, col. 290 e seg. – Annales Estenses, col. 459 e seg. R. I. S. t. XX. – Macchia-velli, Storia Fiorentina, 1. V, p. 61 e seg. – Commentarj di Nero, di Gino Capponi, col. 1197, R. I. S. t. XVIII.

Tornata la pace, le venete benemerenze non si fecero aspettare, e i privilegi che in venticinque capitoli si erano domandati, al 16 agosto furono letti nel Consiglio, massimo dei quali era quello che assoggettava tutte quante le terre della provincia alla nostra giurisdizione 1. Facoltà di correggere gli Statuti; uffici riservati ai cittadini che nella difesa della patria si mostrarono più forti; concessa una Fiera urbana, e che statuti non si facessero dalle soggette Comunità senza consentimento della nostra; che privilegio non avessero le prime a danno dei confermati alla nostra. Queste ed altre larghezze della Serenissima compensarono le piaghe desolatrici del 1440. Ma dal suo canto il Comune, riconoscente ai molti che negli ardui fatti dell' assedio avevano posta in non cale la propria vita per amore della patria, fu generoso di laudi e di attestati quasi a ciascuno di essi. Pietro Avogadro dimandò che i suoi Triumplini venissero considerati come nostri fratelli, e la romita valle di Ledro fu ringraziata della sua fede, e dalla città raccomandata alla Repubblica. Così fu delle terre di Rovato, di Bagnolo, di Castenedolo e così via. Gabriele, ebreo fatto cristiano, che si era distinto nel 1438, fu largamente donato. Sorpassando i molti ch' ebbero dal Consiglio ringraziamenti e attestazioni del loro valore, mi fermerò su i due personaggi che ressero con senno intrepido le nostre fortune: Cristoforo Donato capitano e Francesco Barbaro podestà. Perchè vicini a lasciare quella città che tra gli orrori dell'assedio, la pestilenza e la fame n' avevano sostenuta la costanza, furono regalati d'una targa cesellata in oro, e d'uno stendardo coll'insegna del

1. Ducale 12 luglio. Serenissima nostra Dominatio decernit et ordinat, quod totum territorium Brixiense et omnes terræ, castra et villæ totius Territorii Brixiensis sint submissæ, reintegratæ, unitæ atque suppositæ civitati Brixiæ. -Provvis. municip. 12 luglio 1440. .144

Leone, qual monumento della loro virtù e della nostra riconoscenza: onde il Barbaro commosso, ricevuto sull' altare di
s. Pietro lo scudo e la bandiera, rivoltosi ai cittadini che
l' attorniavano nell' atto dell' addio, confondendo le sue colle
lagrime del popolo, più che magistrato parve tenero padre
che saluti per l' ultima volta i figli suoi. Del resto, nè lo stendardo fu consegnato il 20 aprile 1440, nè Francesco Barbaro fu chiamato dalla Repubblica, nè lo furono i cento
gentil' uomini bresciani, per essere dal principe ringraziati:
cose tutte che, affastellando confusamente i fatti, qui ci narra
la Grande Illustrazione <sup>4</sup>. Bensì del Barbaro è noto, che
essendo letterato, prima di abbandonarci richiamò l' oratore
Gabriele da Concorreggio (fuggito per la peste) perchè insegnasse alla nostra gioventù le belle lettere.

Vescovo di Brescia era allora Francesco Mererio, un prete romano <sup>2</sup> che, abbandonata nelle sventure la nostra Chiesa, sperperava altrove le pingui rendite del vescovato <sup>3</sup>. Pietro Avogadro dimandò la costui deposizione. Fu proposto a successore un santo uomo, Giovanni d'Asola parroco di s. Agata; e Cosimo e Lorenzo dei Medici venivano pregati perchè ottenessero dal papa la conferma del novello pastore. Eugenio IV rispondeva ch'era duopo citare il vescovo Mererio alle difese: ma più delle difese premevano al Mererio, sostenuto com'era dallo Sforza, le rendite vescovili benchè affidate a probi cittadini. Comandò il pontefice che venissero

<sup>1.</sup> Tomo III, pag. 61 e seg.

<sup>2.</sup> Forenses, diceva Pietro Avogadro a proposito di lui, qui non faciunt nisi spoliare beneficia et Ecclesias, ut experientia clare docet. — Ed è singolare la storica resistenza della Corte di Roma a riconoscere

quegli antistiti che più venivano dal popolo desiderati. Ma qui debbono aggiungersi i secreti uffici del Mererio a Roma, corruttibile sempre, e qualche volta corrompitrice.

3. Ille autem toto populo multum exosus.

consegnate a Giacomo Mererio fratello del vescovo, e la Re- 2.1440 pubblica ingiungeva che il deposito restasse in altre mani. Rescrisse Eugenio con risentimento: la città obbediva, ma il vescovo fu mandato alla sedia di Monte Fiascone, e Pietro da Monte fu eletto in sua vece. Giovanni d'Asola era troppo desiderato dai cittadini, ed il pontefice inasprito nol volle.

L'impresa veneziana era compiuta, ma nuovi guai su- a.1441 scitati nel regno di Napoli dall' armi di Alfonso, obbligavano lo Sforza ad inviare colà Cesare Martinengo e Vittore Rangone con forte cavalleria. Frattanto il duca di Milano coll'esca di Bianca <sup>4</sup> sua figlia naturale, ma forse più ancora della eredità che ne veniva, trattava collo Sforza un'altra pace. Questi non gli credeva, sicchè il Duca fu costretto porre ad ostaggio presso gli Estensi la propria figlia. Ma ritornato il Piccinino, Filippo Maria tornò alle antiche slealtà. La guerra fu dunque ricominciata, e nel 17 febbrajo Niccolò Piccinino passò l'Oglio a Rudiano, 2 talchè i Veneti si ridussero a Chiari 3, negli Orzi e nel castello di Soncino. Chiari fu bombardato, gli abitanti aprirono la terra, ed il presidio vi restò prigioniero. Brevemente; Palazzolo, la valle d'Iseo, la Ghiarradadda, il piano bergamasco, e fra noi Castrezzatò, Travagliato e tutto l'agro dall'Adda al Mella, trattone gli gli Orzi ed Urago, furono corsi dall' armi ducali.

Lo Sforza ne fu sorpreso. Entrato in Brescia (24 febbr.) con trecento cavalli, gli mosse incontro l'intera città, e in lunga fila venivano gli adolescenti con rami d'ulivo, gridando Sforza Sforza 4.

<sup>1.</sup> MURAT. Ann. a. 1441.

<sup>2.</sup> Ammirato, Storia Fiorentina, l. XXI. Simon. de Rebus gestis Fr. Sphor- 4. Soldo, Memorie, col. 825, R. I. S. tiæ, 1. V, p. 302, R. I. S. t. XXI.

<sup>3.</sup> Il Liber Fragmentorum parla di questo fatto.

t. XXI.

Addestravano il suo cavallo dodici giovinetti vestiti di bianco; ed allo scendere fu donato dai magistrati di vasi e confettiere d'argento, due stocchi, due coltelliere 1; poi venivano formaggi, confetti, cera, vitelli, capretti, biade, vino, legna, tanto che teneva per la terra lungo mezzo miglio, con pifferi e trombe innanzi 2.

Il Piccinino scorreva intanto per le nostre contrade. Ottenuta la rocca d'Iseo, mosse il campo in Franciacorta: tentò Rovato, ma non avendo udienza a modo suo, volse a Manerbio, e l'ebbe, com' ebbe ancora Pontevico e la Bina, poi Gottolengo, Calvisano, Gambara, Pratalboino, Canneto, Rivarolo, Marcaria. Asola sola resistette: gli Orzi e Soncino aprirono le porte non senza viltà 3.

Era tempo che il lentissimo Sforza pensasse a noi, minacciati com' erayamo dai diecimila cavalli di Niccolò. La città lo aspettava, il Piccinino sbizzarriva per le terre, e tardo comparve verso Lonato: corse voce di prossima battaglia, e di subito andò giù tutta Brescia, chi potea portar arme, e Franciacorta, Pedemonte e le montagne. E i ghibellini anch' essi, i traditori diremo noi, si misero dalla parte di Nicolò. Ma fatto d'arme non fu che a Cignano colla sconfitta delle schiere ducali. Niccolò si ridusse a Pontevico (28 giugno) e lo Sforza in Manerbio, d'onde traeva ricuperando le terre vicine. Quindi una guerra minuta ed intralciata, e terre perdute e ripigliate quasi ad un tempo, e tranelli, e finte a' passaggi dei fiumi, e un insidiarsi reciproco delle due armate, ed uno sparpagliarsi a fattarelli e baruffe di un inviluppo che traspira dalla cronaca del Soldo, inceppata anch' essa e

<sup>1.</sup> Quegli argenti si valutavano dal Soldo 500 ducati. Questi regali di costume dovevano allora tornare assai gravi alla povera città, non

per anco riavuta da tre anni di sperpero e di miseria.

<sup>2.</sup> Soldo, l. cit.

<sup>3.</sup> Soldo, l. cit. col. 826.

frastagliata come le guerricciuole che ya notando, le quali durarono fino all'ottobre: e bene si comprendeva che gatta ci covava; perchè lo Sforza, già convenute le condizioni della pace, sposava la Bianca in s. Sigismondo (25 ottobre), una basilica suburbana della città di Cremona, che tutta lieta accolse il novello signore. Un'ambasciata di quaranta cavalli mandava intanto la nostra città, recando alla sposa il presente di una gioja ch'era un balascio di duecento ducati.

Col 20 novembre soscritta l' alleanza, fu proclamata in Brescia venti giorni appresso con grande solennità dinanzi al clero uscito dalla cattedrale recando le sacre teche delle reliquie, mentre i fanciulli con rami d'olivo gridavano per via di mezzo al popolo affollato, pace pace. Per la quale per altro il marchese di Mantova dovette rinunciare ad Asola, Lonato e Peschiera toltigli ultimamente dai Veneziani <sup>1</sup>. Ma i Veneziani risentirono i danni della guerra; e licenziata la maggior parte della fanteria, cassavano le paghe di alcuni provissionati bresciani, caricando il nostro Comune, a dispetto dei privilegi così recenti, di 24 mila ducati all' anno, chiedendone l'anticipazione per due.

Il cielo s'annuvolava pel conte Francesco. Papa Eugenio IV, a tente tanto gli doveva, immemore d'avergli ceduta la Marca d'Ancona riconfermata in quest'anno, si penti, e non cre-

1. Intorno a questa pace si vegga SIMONETTA, de Rebus gestis F. Sphortiæ, l. V, p. 302, R. I. S. t. XXI.
SANUTO, Vite dei duchi di Venezia,
col. 1102, R. I. S. t. XXII. - Annales Foroliv. col. 221, cit. vol.
- Annales Placentiæ, R. I. S. t.
XX, col. 807. - Platina, Hist.
Mant., l. VI, col. 837, detto vol.
- Cronaca di Rimini, col. 1940, R.

I. S. t. XV. - POGGIO BRACCIOLINO, Hist. col. 447, R. I. S. t. XX. - NAVAGERO, St. Venez. col. 1407, R. I. S. t. XXIII. - Comment. di Neri, di Gino Capponi, col. 1198, R. I. S. t. XVIII. - MACCHIAV. Stor. Fiorent. l. VI, pag. 76. - Ammirato, Stor. Fiorent. l. XXI, t. III, p. 34, ed altri storici italiani e forestieri.

a.1444

a.1445

dendosi tenuto ad osservare, qui soggiunge il Muratori, che quello che gli era utile, dichiarò lo Sforza ribelle e nemico della Chiesa; ond' ecco il Piccinino pagato da essa per rompere collo Sforza il giuramento di pace. La guerra si rovesciò nelle Marche, nelle quali quel Pietro Brunoro che noi vedemmo combattere sul lago di Garda, ebbe dal conte Francesco la custodia di Fabriano, che poi cedeva al Piccinino acconciandosi con lui <sup>4</sup>. Scoperto il tradimento, Pietro Brunoro fu gettato in un carcere, mentre la fedele sua Bona, sotto vesti virili, siccome al solito, andava per le corti dei principi italiani e della Francia supplicando misericordia, ch' ella ebbe da re Alfonso. Così narra il Costa negli elogi delle donne illustri. Brunoro ne fu commosso, e la sposò. Militò colla sposa nelle guerre di Negroponte, dove morì. La misera Bona poco dopo lo seguì nella tomba.

Frutto della guerra sollevata dal papa e da Filippo Maria, fu l'alleanza tra questi e il re di Napoli da un lato; Venezia e Firenze dall'altro. Ma il Duca sempre instabile si penti, ed entrò negli accordi veneziani a sostegno del conte che tanto aveva perseguitato (28 ottobre 1443).

Il Piccinino fu richiamato a Milano. Lo Sforza ne profittò, e sapendo affidato l'esercito nemico al figlio del temuto rivale, diede battaglia e vinse. La nuova della sconfitta giunse al Piccinino così dolorosa, che, come narrano alcuni, ne morì di dolore.

Il Duca ne fu corrucciato, e a sopperirne la perdita tentò di togliere all'esercito del conte il Ciarpellone, il più celebre capitano dopo lo Sforza, il quale trapelati quegli accordi, messo in catene il Ciarpellone, accusatolo di delitti, veri o falsi che fossero (29 novembre 1444), lo fece impiccare <sup>2</sup>.

<sup>2.</sup> SIMONETTA, de Rebus gest. F. Sphor-

Papa Eugenio, ch' erasi accomodato collo Sforza, tosto che vide il duca di Milano accostarsi al partito pontificale, tentennò negli accordi, quasi che i patti, continua il Muratori, non durassero per lui che fino a quando gli tornasse a conto di romperli 1. Ecco dunque Fiorentini e Veneziani da un lato collo Sforza da loro sostenuto, dall'altro il duca, il papa e il re d'Aragona. Il Duca pretendeva che Pontremoli e Cremona (che dicea non dote della figlia, ma pegno di dote) gli venissero dal conte restituite, pronto il Visconti allo sborso di centomila ducati qual somma dotale della figlia. Francesco asseriva le due città concesse per dotazione 2. Da questo la guerra del quarantasei. Cremona fu bloccata dal Duca, e il Cremonese ritolto, eccetto Casale Maggiore e Castelleone. Venezia intanto armava, e la terra bresciana ospitò le compagnie dei Gatteschi, di Giacomo Catalano, Guido Rangone e Cristoforo da Tolentino. I Fiorentini anch' essi tentarono di corrompere Taliano Furlano (il celebre condottiero che noi vedemmo desolatore della nostra provincia) e toglierlo agli assegni del Duca; ma il legato pontificio scoperse il trattato, e Taliano ebbe tronca la testa a Rocca Contrada. Le genti veneziane si radunarono a Manerbio, e passato l'Oglio probabilmente a Palazzolo, pigliarono Rebecco. La sola terra bresciana forniva allora il campo di vittovaglie, di carri, di guastadori 3.

Le genti milanesi ridotte in un' isola del Po a due miglia da Casale Maggiore, si credevano sicure; ma scopertosi un guado, furono assaltate e sconfitte per guisa, che impedita la

tiw, cart. 362, R. I. S. t. XXI. - Cronaca di Rimini, pag. 950, R. I. S. t. XV. - AMMIRATO, St. Fior. 1. XXII, pag. 47.

- 1. SOLDO, col. 834.
- 2. Soldo, col. 836.
- 3. L'inedito Liber Fragmentorum, Co-

dice Mazzuchelliano, parla chiaro: In questo tempo il duca faceva gran mercanzia di Madonna Bianca sua figliola, cioè di prometterla mo a uno mo a l'altro per donna etc. Carte 76, ed in questo convengono altri storici.

.1416

fuga dalle acque del fiume, quattromila vi rimasero prigionieri con tutto il bagaglio di carri, di viveri, di munizioni. Di vittoria in vittoria l'esercito della Repubblica passò l' Adda il 6 novembre, ed al 7 pose il campo intorno a Cassano, mentre come a letizia del fatto il veneto condottiero faceva allora colà sulle rive del fiume cavalieri Giacomo Antonio Manello provveditore, Pietro Avogadro ed Antonio Martinengo. Che più? Lo stesso Cesare Martinengo, udite le fortune della Repubblica mentre svernava sul Parmigiano, passò nel febbrajo del 1447, se non prima, con tutte le proprie schiere sotto la insegna del veneto leone. La rocca di Cassano fu bombardata e vinta nel 12 novembre; e sulla pingue terra milanese piantati gli accampamenti, vi stavano i Veneziani a guisa, dirò col Soldo, di belli signori 1.

Moriva intanto Eugenio IV. Fu uomo di testa dura e di raggiri politici (sono parole del Muratori); con tutto ciò un bravo uomo, a cui successe Nicolò V, e fu somma ventura per tutta cristianità. Il duca di Milano atterrito dalle fortune del conte, ne chiese la mediazione interponendo gli uffici del re d'Aragona, dei Fiorentini, del re di Francia, di mezzo mondo <sup>2</sup>; perocchè non poteva darsi pace fino a che non l'avesse ottenuta da un genero che l'aveva quattro volte tradito. Intanto venivano gli ajuti pontificali, e tra questi la condotta di Carlo Martinengo soldato dal papa <sup>3</sup>: ma giunto il Martinengo sul Parmigiano, dichiarando sciolti colla Chiesa gli accordi suoi, si disse pronto a combattere per chi l'avesse meglio pagato; e come abbiam detto, si volse ai Veneziani,

 Maraviglia il Soldo l'abbondanza delle vittovaglie trovate dall'esercito sulla terra nemica. » E trovarono tanta biada, tanto strame, tante galline e colombi per que' colombaj, e tanta roba, che fu una meraviglia; e così stavano a modo di belli Signori ». — col. 838.

<sup>2.</sup> Soldo, col. 838.

<sup>3.</sup> Idem.

i quali vedendo in bilico la fede dello Sforza lusingata com'era dalle promesse di Filippo Maria, tentarono con un colpo di mano d'involargli Cremona: ma fu colpo fallito (4 marzo).

Alle cose della guerra si mescolavano i provvedimenti della pietà. Perchè il nostro Comune, a tutti riunire in un solo i varj spedali ed ospizj e ricoveri sparsi per la città, determinava la costruzione di un grande ospitale presso il consorzio di s. Luca dell'ordine dei frati bianchi Umiliati.

A principiare dall'ospizio di Peresindo, ch'era in Brescia già fino dall'età longobarda, di parecchi è memoria nelle carte cittadine. Gli annali dell'ospitale maggiore, ch'io posseggo inediti, registrano dal XIV al secolo XV quattro principali ospizj dentro la città: = dello Spirito Santo, di s. Domenico, di s. Francesco e di s. Antonio; poi notano gli ospitali della Misericordia a cantone Bombasaro, di s. Cristoforo, di s. Fiorano, della Pesa al Mella, di s. Pietro agli Orci, di s. Marco a Coccaglio, di s. Niccolò in Pontevico, di s. Gaudenzio di Seniga, di s. Antonio in Erbusco. Ma quanti ancora se ne potrebbero aggiungere risultanti dai nostri documenti! Il principale di tutti sembra che fosse in Brescia il Consorzio di s. Spirito, di cui nel 1364 per ordine di Bernabò Visconti si rivedevano gli statuti. Verso il 1429 le fraternite degli ospizi urbani tuttiquanti si raccoglievano maturando il pensiero d'uno stabilimento che tutti li comprendesse 1 là dove i padri Umiliati di s. Luca avevano ed orti e fontane ed edifici adatti al vasto disegno, per cui tutte le opere di carità disperse potessero unitamente adempirsi. Una ducale di Francesco Foscari in quell' anno confermò la istituzione aggiungendovi privilegi che poi vennero ampliati. Passati gli ardui

<sup>1.</sup> Annali dell'Ospitale, carte 3.

tempi dell'assedio e delle guerre consecutive, la città medesima (1441) proponeva che alla grande società delle cause pie s'aggiungessero gli ospizj territoriali. Approvò la Repubblica, ed alla fabbrica meditata fu duopo aggiungere la chiesa di s. Luca e l'altra della Maddalena, ch'era pure degli Umiliati così detti i Frati di mezzo. Il Pontefice aderì (1445); e l'anno dopo fu concesso il picciolo monastero vicino a s. Luca d'alcuni canonici che si chiamavano di s. Maria Frisonaria, con altre case ivi presso.

Tutto conchiuso, Pietro da Monte vescovo di Brescia pretendeva, come capo della Chiesa, di porre le mani sul patrimonio della causa pia. Rispondeva il consorzio esser egli indipendente dai sacerdoti, nè credere che i vescovi potessero esercitare sulla civile società diritto alcuno. Da Monte si piegò, nè ad altro fu posto pensiero che alla nobile istituzione privilegiata da bolle pontificali e dai decreti della Repubblica. Anche l'ospitaletto di s. Matteo fuori di Torre Lunga fu aggiunto all'istituto (4446) 4.

« E così fu principiato il detto ospitale (come narra Cristoforo Soldo), e messa giù la prima pietra per messer Pietro da Monte, presenti persone quattromila del popolo, e con gran festa. La seconda pietra, messer il podestà di Brescia; la terza mise messer il Capitano; la quarta l'abate di s. Faustino Maggiore . . . la quinta un altro cittadino . . . e la sesta misi io Cristoforo da Soldo autore di questa Cronaca. E poi fu seguitato il gran lavoriero in quel luogo, e fattovi pel popolo di belle offerte di paratico in paratico » ².

Grandi cose accadevano intanto. Il duca di Milano, che temeva il conte, ne chiedeva l'amicizia, ma cordialmente lo odiava: poiche si vide in pericolo, mandò di volo pregandolo

<sup>1.</sup> Annali suddetti.

accorresse in ajuto dello stato, che poteva essere suo, già altita presso che in mano dei Veneziani. Ma i Veneziani tenean d'occhio al conte; e fatta lega già dal 43 aprile col marchese di Mantova, vegliavano perchè allo Sforza non fosse dato sferrarsi di là: e però pigliata presso l'Oglio Piadena e Canneto, avuto Casalmaggiore, ordinavano che il nostro Comune apprestasse bombarde e materiali da campo per una grande impresa, additando la posta pel 15 di maggio a Cadignano di là dall' Oglio. Nel 16 bombardavano la terra di Soncino; e sforzato Rumelengo, passati a Ghiaradadda, e congiungendosi agli altri che già tenevano Cassano, invasero il Milanese fino alle porte della città. Poi risalendo ai colli della Brianza rubando <sup>1</sup> e sperperando le terre, si portarono sotto Lecco. Sperarono averlo, ma fu duro cozzo; e veggendo che dal lago avea soccorsi, vi furono gettate quattordici navi tolte al lago d' Iseo, con due gazzare levate da quello di Garda. Tutto fu indarno, e la terra inutilmente fu combattuta.

Tanto cumolo di sventure pesava sull'anima del Visconti, e forse gli accelerò l'ultimo fine. Trovavasi lo Sforza a Cotignola quando gli fu annunciato che Filippo Maria non era più, e che il popolo di Milano preteso dal re d'Aragona e minacciato dalle armi veneziane, a torsi dall'esoso governo visconteo, colto l'istante di quella morte, levatosi a rumore proclamò la repubblica. Ritornavano i tempi di Beatrice Visconti. Pur questa volta non erano i capitani di ventura, ma le città che parteggiavano incerte. Como, Alessandria e Novara stettero colla repubblica Ambrosiana. Pavia per quella

sima Signoria. Non si senti mai sì gran rubamento di tutti quanti i beni mobili, cioè letti, drappamenti ecc. ecc. che non fu mai udito più per un saccomano ».

Non era in tutto colpa veneziana. Gli eserciti di quel tempo tutti così. Udiamo il Soldo: « Mi sarebbe cosa grave scrivere il rubamento fatto per la gente della nostra Illustris-

vece volle fare da sè: Parma anch'essa e Tortona avversavano Milano; e Venezia faceva intanto il suo pro pigliando Lodi e Piacenza, mentre i Milanesi, chiamato lo Sforza, gli offerivano il comando della loro armata. Accettò egli volonteroso un incarico che gli apriva largo campo di potenza futura, si conciliò coi due Piccinini figli di Niccolò, e concretato l' esercito, ripigliata Pavia, mosse contro Piacenza gagliardamente difesa dai Veneziani. Ma dopo una battaglia sanguinosissima (16 novemb.) cadde essa in mano degli Sforzeschi, che tutta la dispogliarono commettendovi delitti quanti seco ne porta la licenza militare. Da quest'ultima fazione ritrasse la Repubblica le scompigliate sue file, riducendole a svernare su quel di Bergamo e di Brescia. Ospitammo allora con tremila cavalli Michele Attendolo capitano generale dei Veneziani; Roberto da Montalbolto con novecento; seicento ne conduceva Cesare Martinengo, cinquecento il conte Carlo, milleseicento Gentile da Lionessa, Tiberio ed Ettore ottocento, seicento ne aveva Guido Rangone e duecento Guglielmo da Monferrato.

Vinti ma non iscorati si rifacevano intanto i Veneziani. Il marchese di Mantova li soccorreva di milleseicento cavalli, e di mille Bartolomeo Colleone, staccatosi dall'armata del conte <sup>1</sup>. La campagna fu aperta d'ambo le parti sul cadere di aprile. L'Attendolo si pose colle bandiere a Castelcovato, Cizzago e Roccafranca; il Montalbolto a Castrezago; il conte Giovanni guardava Pontoglio, Cristoforo da Tolentino presidiava Cazzago e Calino, mentre Cesare Martinengo schierava i suoi cavalli agli Orzi vecchi, « tutti alle spese dei poveri uomini trascinando le terre ». Il campo degli Ambrosiani era sull'Adda; e dopo inutili scontri combattuti sul Milanese, sull'Oglio e sul Po, la battaglia si ridusse a Casale-1. Muratori, Annali, a. 1448.

maggiore, ma senza disegno ed a frazioncelle, fra le quali, a.1448 ma non per esse, moriva di subita morte il grande Taddeo degli Este, la cui salda virtù nell'assedio bresciano del 1438 si ricordava ancora tra il popolo riconoscente. Il suo cadavere fu con pompa solenne recato in s. Francesco, e come pubblica sventura fu compianto dalla intera città <sup>1</sup>.

Gli eserciti frattanto si battevano qua e colà, ma più battevano ancora le miserande campagne calpestate e corse come cosa da rubello. Un bel fatto d'arme segui nei primi di agosto sotto Caravaggio. Noi vi mandammo seimila uomini; diecimila ne vennero allo Sforza, che assaltò il campo (15 agosto) della Signoria: terribile fu la mischia, la vittoria incerta. Ma il 15 settembre uscita da Caravaggio l'armata Veneziana, fu rotta di simil guisa, che di dodicimila cavalli non ne camparono millecinquecento. E non credere tu che leggi, sclama il Soldo, ch' io scriva per fiorire: ma per Dio onnipotente scrivo la verità 2. I due provveditori, tutto il bagaglio, le cernide, i quastatori furono presi, e con essi gli ambasciatori della nostra città. Rotto il campo, quasi tutta la Bresciana fu ribellata. Al 20 di settembre lo Sforza vincitore, passato l'Oglio, pose gli alloggi a Trenzano; e per la via di Roncadelle con diecimila cavalli e non so che fanti si portò sotto Brescia. I nostri castelli si diedero a lui senza colpo ferire, ed Asola e Rovato gli mandarono le chiavi. La città poteva essere colta senza fatica, perchè il popolo che mormorava ancora della taglia inflitta dalla Signoria, poco mancò che non lasciasse fare. Nessun ordine, nessuno apprestamento nelle rocche e nel castello; scrollate e guaste le mura, i ponti, le saracinesche, i terrapieni; le fosse colme, rosi dalla ruggine i cancelli, marcia e guasta ogni cosa, la moltitudine scorata e quasi inerte, la guarnigione (ch' era un' avanzo della

<sup>1.</sup> Soldo, col. 847.

<sup>2.</sup> Soldo, col. 854.

rotta) stanca, sdegnosa ed avvilita. Se non che a dodici del migliori fu data libertà di provvedere perchè la patria non corresse pericolo; e tosto a curare le fosse, a rinfiancare le torri, le bertesche, i rivellini. Poi le fortezze e i ponti rimarginati; tratte dai magazzini e dispensate ai cittadini le balestre, le bombarde, i verrettoni, tutte l'armi da offesa e da difesa. Questi provvedimenti ridestarono l'antica virtù, e giorno e notte s'affaticavano le nostre donne intorno ai ripari. Si misero in arnese colle offerte cittadine millecinquecento fanti degli spogliati nell' infausta impresa di Caravaggio. Taddeo Marchese figlio dell'estinto guidava 900 cavalli, Jacopo Catalano 400, e l'intrepido soldato Cristoforo Soldo, capitano ancora delle guardie cittadine come lo era del 1438, correva di porta in porta, dall'una all'altra torre designando le scolte. L'esempio raddoppia il coraggio. I magistrati, la nobiltà si mescolavano col popolo rintoppando le mura e i parapetti; ed affrontando le balestre nemiche, proseguivano l'alacre e santo lavoro. Dopo un mese di sosta e di minaccia dell' esercito nemico, spargesi la novella di accordi fra la Repubblica ed il Conte; ed il popolo, che affaccendavasi ancora intorno alle muraglie ed ai terrapieni, fu tanto allegro e consolato come se Dio fosse venuto in terra 1.

Partito l'esercito, usciva il popolo a processione rubando a piene mani quanto il fuoco gittato nel campo non avesse incenerito <sup>2</sup>. È singolare a dirsi la secretezza di quegli accordi, che tenne il popolo e i magistrati parecchi di nella credenza che la provincia intera fosse ceduta al Conte <sup>3</sup>, il quale finalmente (26 ott.) mandò a Brescia per le consegne del territorio alla veneta Signoria coi segni delle fortezze e

<sup>1.</sup> Soldo, col. 855.

<sup>2.</sup> Soldo, col. 856.

<sup>3. «</sup> E tutto il suo campo e tutta

bresciana interamente si credeva fossimo venduti a lui et etiam più giornilo credettero ».- SOLDO, l. cit.

colle lettere credenziali. Lo stesso Lorenzo Minio nostro capitano le consegnò, e prima la terra di Montechiaro, poi Salò, quindi la Valcamonica, gli Orzi, e così via dell'altre fortezze, maravigliando i Comuni riconquistati di si rapido mutamento <sup>1</sup>.

Ma il conte Francesco Sforza di capitano del popolo mi- a.1419 lanese (la solita vicenda e le solite ambizioni), voleva esserne principe, e cominciò dal blocco dell' ambita città; e perchè nei patti secreti della Serenissima era questo, che Venezia tenesse Crema, il Senato apprestò sul Bresciano le cerne, le vittovaglie, i carri, i guastatori, e quanto fosse duopo al campeggiare. Era il gennajo, e per le strade affondate dalle pioggie, e fra i geli e fra gli stenti si trascinavano dai poveri Bresciani le provigioni. Gli angariati Comuni alloggiavano gli uomini d'arme. Ottomila ducati al mese costavano alla provincia gl'insoliti apprestamenti; fu promesso ricambio nelle pubbliche imposte, ma le imposte non mutarono. Trecento guastatori si mantenevano da noi nell' impresa di Crema, che sostenuta dai Milanesi obbligò l'armata della Repubblica (18 aprile) a levare l'assedio. Finalmente dopo una serie avviluppata di tradimenti, d'inganni e d'ambizioni deluse di quegli avidi condottieri che lo Sforza e i Milanesi (come farne a meno?) tenevano con sè, la repubblica di Venezia vedendosi giuocata dal Conte, rotti gli accordi con esso lui, si preparò seriamente a buona guerra.

Milano intanto (26 febbrajo), caduta la Repubblica, si era altaso dato allo Sforza; e i Veneziani che avevano sperato di aggiungere alla loro la Repubblica milanese, ridussero delusi l'errante esercito su quel di Brescia, di Verona e di

vano, e questo per la mala volontà che avevano. Erano già mutati di fede!

Si noti questo passo caratteristico del Soldo, col. 857. « Gli uomini delle Terre . . . . non la crede-

Vicenza. Il Soldo registra ospitati da noi Sigismondo Malatesta (l'uccisore infame di Polissena Sforza) generale di tutto l'esercito con duemila cavalli e quattrocento fanti, Bartolomeo Colleone (mille e cinquecento cavalli e quattrocento fanti), Gentile da Lionessa (mille e cinquecento cavalli e quattrocento fanti), Iacopo Piccinino (duecento cavalli e mille fanti), Cesare Martinengo (settecento cavalli e cento fanti), Guido Rangone (settecento cavalli e cento fanti), Matteo da Capua (quattrocento e cinquanta cavalli e cento fanti), Nardo Antonio (duecento cavalli), Corrado del Viano (settanta cavalli).

Era lo Sforza già duca di Milano, quando fu tra la Repubblica ed il re d'Aragona un'alleanza, d'onde sosta dell'armi, ma torbida e sospettosa; per la quale non mancarono in Brescia (benchè vi serpeggiasse la peste 1) le solite processioni. In quanto alla peste, perchè l'ira del cielo si racquetasse, oltre alle prese deliberazioni furono vietate le giostre consuete dell'Assunta, nelle quali, continuano le provvisioni, si commettono tanti peccati. Di più si permetteva che il soldato Masino (un venturiere che, lasciate l'armi, s'era fatto eremita), fabbricasse in Costalunga la chiesa di s. Bernardo. E perchè i parrochi abbandonavano i morti della peste senza esequie e senza sepoltura, adducendo esser questo un obbligo della città, decretava il Consiglio che i parrochi venissero costretti all'adempimento degli obblighi loro.

Durava intanto una tregua mal fida che dava tempo a riprendere più risolute le offese. Di questa misera calma profittò un monaco francescano, e venne in Brescia (9 feb-

 1450, 7 luglio, Prov. f. 147 tergo, provvisioni per la peste. - 14 detto, Processioni decretate per la pace, f. 148. — 28 detto. Altra taglia

a.1451

per le spese del contagio e fabbrica dell'altare di s. Sebastiano nell'Ospitale Maggiore. Mem. antiqua civit. Brix. Cod. Mazzuchell.

brajo) banditore di pace e di perdono. Frate Giovanni da 2.1421 Capistrano cogli entusiasmi e i forti esaltamenti dell' età sua fu incontrato dai rettori municipali che l'aspettavano con trecento cavalli. Gli andò incontro a s. Eufemia il fiore della nostra nobiltà, e le donne anch' esse venivano pedestri. e dietro il popolo commosso in lunga fila. Più che di frate, parea corteggio di principe; e la fama che precedeva i passi suoi predicando miracoli di morti risorti ad un suo cenno, scuoteva le moltitudini. Chiuse le officine, interdetta la ragione, eretto sulla piazza un pergamo, e la piazza gremita di dodicimila uomini. Il capitano e il podestà con cinquanta bastonieri gentiluomini bresciani l'accompagnavano sul luogo, rattenendo a stento l'onda del popolo che intorno gli si addensava desideroso di vederlo, di rapirgli un branello delle sue vesti. Gli usati concitamenti del medio evo, quando a furore di popolo si celebravano i perdoni, e i santuari venivano assediati da venti, da trentamila uomini gridanti misericordia, quasi che a forza la si volesse da Dio. Perchè la piazza di s. Pietro non bastava, il pergamo fu eretto in Mercato Nuovo; ed avendo annunciato al popolo (così Cristoforo Soldo) avrebbe mostrata la beretta di san Bernardino, tra l'annunciatura della berretta e la voce dei miracoli che si dicevano (perchè assai più se ne diceva che non era), v'accorsero genti da Bergamo, da Cremona, da Mantova, da Lodi e persino dalla Magna. Sicchè al 14 febbrajo, dai tetti, dalle torri, dai comignoli, dalla piazza e dalle vie già fitte d' uomini accalcati, serpeggiava profondo un murmure, un mareggio come d'oceano che volgesse in tempesta. Quella mattina (così l'istorico soldato) mostrò la beretta, e tanto che la mostrava ognuno gridava misericordia, misericordia. E tante erano le voci che pareva che l'aria si fendesse. Le Provvigioni del Comune parlano di miracoli operati e

a.1452

delle ottantamila persone accorse alle sue predicazioni. Qual senno lo conducesse nella città, quando la pestilenza vi serpeggiava, certamente nol so. Fatto è che al 18 febbrajo si facevano provvedimenti pel contagio ripullulato, e che l'ingresso del Capistrano avvenne il giorno nove. Ed anche un altro frate (fra Roberto minore osservante) s'era posto a predicare (4 giugno) nella piazza grande; e raccontano le Provvisioni del concorso di popolo, e che avendogli Milano vietate le sue predicazioni, la città venne punita colla peste: ma tornando al Capistrano, un tribunale accoglieva magistrati e gentiluomini, e benchè il Soldo, presente al fatto, avesse luogo distinto, poco mancò non rimanesse tra tanto popolo soffocato.

La berretta di s. Bernardino non distornò i pericoli, e si accrebbero quelli della moria e della guerra. Gentile da Lionessa, succeduto nel comando dell'esercito veneziano al Malatesta <sup>1</sup>, levò lo stendardo, ed uscito dalla nostra città si pose a Manerbio dove trassero da Verona, da Padova, da Vicenza le genti della Repubblica, con quale ristoro dei nostri campi Dio vel dica. Ridottesi all'Oglio verso Pompiano e Roccafranca, e di quivi alle sponde dell'Adda, correvano il Milanese. In questo frattempo la repubblica di Venezia, bisognosa di danaro, metteva prestiti alle città di terraferma. E però convocato il Consiglio <sup>2</sup> (9 e 10 gennajo), esposto il pericolo della guerra, perchè Firenze ed il Duca non

- Il bastone del comando gli fu dato nel mese d'aprile « per due ambasciatori mandati a Brescia . . . pel quale bastone ne fu fatta festa presenti i capitani di tutto l'esercito » (SOLDO, col. 868), meno il Colleone, che aspettandolo per sè ne fu punto; e come dice il cro-
- nista « mandò a dimandar licenza alla Prefata Signoria di Venezia, dicendo egli essere in capo della sua ferma ».
- 2. Memorab. Civit. Brix. Cod. Mazzue. presso il can. Onofri, ivi Memorab. Civit. desumpta ex Liber Provision. ab an. 1440 ad an. 1454.

assentivano ai trattati del papa e del re di Napoli, Zaccaria a.1452 Trevisano ambasciatore dimandava che la città prestasse al Principe diecimila ducati da rendersi negli anni 1453-1454 sopra dazi eletti dalla città medesima. Lodata la costanza e l'amore dei cittadini alla cui difesa quel prestito era volto, premesso che Trevigi, Verona, Vicenza l'avevano già fatto. i Rettori col Trivisano si ritirarono perchè il Consiglio deliberasse. Lungamente fu discusso; ed osservando che per soli fieni era omai creditore il Comune di centonila ducati, la proposta fu rifiutata con ottantatre voti sopra quarantotto. Rientrati i Rettori, maravigliarono della ripulsa: tanto non si sarebbero aspettato, dicevano essi, dalla generosa città; non essere persuasi ad ogni modo esser questa la volontà dei cittadini, che avevano già messa in pericolo per la patria le sostanze e la vita. Soggiunsero che da volere a non volere i comandi del Principe doveano essere non votati ma eseguiti, e che però li diecimila ducati venissero raccolti. Il prestito si mutò in una taglia, che venne compartita a ragione di censo fra i cittadini due mesi dopo.

Lo Sforza intanto condottosi all'Oglio <sup>1</sup>, costretti i Veneti a raggrupparsi fra Martinengo e Romano, pigliava la terra di Pratalboino: Cigole, Gambara, Pavone, Seniga, S. Gervasio, Alfianello si arresero senza più; e mentre questi piantava due bombarde a Pontevico, la Repubblica occupava Soncino, Romolengo, Tergolo e Genivolta. Caduta la terra di Pontevico (8 giugno), gli eserciti rivali si trovarono ad

 Presso quel fiume dal genn. 1451 s' era incendiata la terra di Rudiano, talchè i miseri coloni si trovarono costretti a mendicare per le terre vicine. La città di Brescia provvedeva allora, come terra e castello fabbricato da lei per la custodia del fiume, e perchè rimastoci sempre fedele, gli venisse pagato una parte del ritratto delle cavete di Rudiano. Che si fossero le cavete, l'abbiamo veduto. Ello ed a Longhena, e battutisi duramente (16 giugno), si ridussero agli Orzi, mentre Quinzano, Leno ed Isorella ribellavano alla Repubblica. Biondeggiavano le messi, e un parapiglia di militi e saccomani vi campeggiavano nel mezzo senza misericordia, radendo o calpestando le sospirate raccolte, mentre il Conte con rapide ed avvedute scorrerie teneva in rispetto l'intera città, perchè spingendole talvolta sino alle porte ne riportava di grosse prede, facendovi prigionieri quanti venivano sorpresi. A contenere le nemiche scorrerie si allagavano le fosse della città; fortificavasi Monbello e Ravarotto, e si nominavano otto sapienti alla guerra (12 giugno). Ma più che i saccomani dell'inimico, imperversavano a Mompiano e a s. Giovanni le milizie dello Stato. Fu chiesto un freno alla loro licenza e dimandato che venissero allontanate. Eppur lo Stato implorava duemila soldati dalla città, la quale metteva innanzi per iscusarsene il pericolo presente; poi lamentando la barbarie degli amici e dei nemici, che distruggevano, maturi appena, li sudati ricolti, domandava granaglie, tanto più che Gavardo e Salò si tenevano ancora dall'armi del Conte. E i lamenti della povera Brescia contro gli eserciti amici ed ospitati continuavano dolorosi nelle Provvisioni; nè rispondendovi la Repubblica, si barricavano le strade ponendo scolte ed uomini risoluti alle difese, maravigliati di non aver mai tanto sofferto dall'armi nemiche quanto ne sofferivano dalle veneziane (11 ottobre), obbligati com' erano a ributtarle come avverse.

Poi (16 agosto) abolite le giostre di cavalli ed asini e donne pubbliche, che nel di dell'Assunta correvano il pallio, fu decretato che il risparmio si convertisse nella scelta di duemila giovani, che si addestrassero al tiro delle balestre e delle cerbottane: e il primo giorno del 1453 duemila balestrieri tiravano al bersaglio col primo premio d'una pezza

di velluto cremisi, pel secondo una balestra di qualche va- 8.1153 lore, al terzo una rotella con molte frecce infisse.

Prima impresa della vernata fu quella di Castiglione delle Stiviere, che i Veneti assaltarono (2 gennajo) con duemila cavalli e quattromila fanti, togliendo al Gonzaga loro nemico una bellissima terra sotto cui Giannantonio di Gattamelata fu gravemente ferito. Nel marzo bombardavano Manerbio, e l'ebbero a patti, salve le robe e le persone: duecento balestrieri vi mandò la città 1; ma quel fatto costò la vita all'intrepido Gentile da Lionessa, che percosso in un braccio da un verettone, morì nel 15 aprile; e le brune bandiere e i cavalli coperti a lutto e i mesti apparecchiamenti del funerale di Giannantonio, che tenuto per morto, campò, servirono per Gentile, che fu deposto nella tomba ch' erasi all' altro apparecchiata. Vestiti a gramaglia, condotti dal capitano, seguivano il triste corteggio centocinquanta uomini d'arme e trentasei cavalli divisati a nero, e confaloni ed insegne, e coi sacerdoti le discipline ed il popole. Il suo cadavere fu sepolto in s. Alessandro 2.

Venuto il maggio, trassero gli eserciti sul campo. Morto Gentile, Jacopo Piccinino, che dopo lo Sforza era il più astuto ed intrepido condottiero de' tempi suoi, assunse il comando dell' armata veneziana, la quale omai rifacendosi, avea soccorsi dal re d' Aragona e dal Monferrato. Il campo fu ad Ello ed a Manerbio. Vinta Verolavecchia, Alghise, Scorzarolo, Cadignano, Gabbiano, ed entrati per forza in Pontevico (29 maggio), trovarono i Veneziani a Seniga il conte Francesco: e perchè la Serenissima sosteneva Carlo Gonzaga in guerra col fratello che gli aveva rubate parecchie terre, quest' ultimo avvicinossi a Capriolo per congiungersi al Conte

<sup>1.</sup> SOLDO, col. 877.

<sup>2.</sup> Memorabilia Civitatis Brix. ab an.

<sup>1440</sup> usque ad an. 1454 (Cod. Mazzuchell presso il can. Onotri).

a.1153 presso Ghedi, mentre Carlo fermavasi a Lonato. Ghedi fu bombardato (5 luglio) e cadde in potestà dei Milanesi, che poi lo fortificarono come centro di scorribande, le quali per lati opposti venivano spinte sino alle porte delle città di Brescia e di Cremona. Ma sotto Ghedi una scorta del Conte fu sorpresa dal Piccinino, e vi lasciò cento cavalli e ottanta paja di buoi (22 agosto) a grande sdegno dell'apostolico Legato: perchè trattandosi in quel punto la pace, e chiedendo restituzione della preda, rispondeva sorridendo il Piccinino, parergli poca. Ma il Conte si vendicò della risposta e del bottino; e giunto alle Fornaci sulla via di Quinzano, si pose in agguato ed assaltò la strada rubando cento paja di buoi che venivano condotti al campo veneziano. Già prima che la pace si proclamasse aveva il Conte fatti accordi secreti con Renato di Francia che pretendeva al regno di Napoli, tenuto per Alfonso d'Aragona. Fra gli accordi era questo, che il re di Francia venisse in Lombardia; nè Renato mancò, e giunse al campo di Ghedi (14 ottobre) con tremila e cinquecento cavalli ed un corpo di balestrieri genovesi, accoltovi a gran festa dalle squadre di Milano, che per tal modo rinvigorite, passato il Mella, si piantarono intorno a Pontevico (16 ottobre) 1, e poste le bombarde sforzavano la terra, dove i militi francesi tagliavano a pezzi uomini e donne senza pietà, rimanendovi prigioniere molte cernide di Gussago e di Rovato. La squadra di Quinzano impaurita si diede al vincitore, nè i Veneziani poterono per la peste che v'era dentro mandarvi uomini alle difese. La paura è attaccaticcia, e gran parte delle terre bresciane o ribellarono, o furono pigliate con poco stento. Rovato per altro non si arrese che a patti e capitoli (7 novembre) come vollero: e alla caduta di quel castello, l'esercito veneziano senza suono di tromba

<sup>1.</sup> Soldo, col. 884.

levò tacito il campo da Gussago, per collocarsi vicino a Brescia nel borgo di s. Giovanni, dissipandosi poi come gente
rotta pei colli pedemontani, ed acconciando quella contrada
che n'ebbe a risentirsene per più di dieci anni.

La città fu nuovamente in sulle difese. Otto notabili cittadini e quattro savi della guerra provvedevano alla pubblica sicurezza: fu messo un prestito, ed assoldati giornalieri, e provveduti materiali pei ristauri delle fortezze e delle mura, e comperate granaglie. Convocato il Consiglio (26 ottobre), si decretava = 1° che ad ogni porta vegliassero dodici valorosi; 2° che venissero descritti gli abili alla guerra dai 18 ai 60 anni divisi per centurie coi loro capi, e ripartiti per la città; 3° si eleggessero le ronde e pattuglie notturne sorvegliatrici dell'ordine cittadino; 4° si ristorassero le baltresche (bertesche) delle torri; 5° perchè i commerci tra Bergamo e Iseo non venissero impediti, si munissero le due terre; 6° si riparassero le fosse, rintoppandone le uscite.

Vinto Rovato, trasse il duca Francesco agli Orzinuovi, la cui rocca presidiata da cinquecento cavalli senza la fanteria, si governava da Giovanni Villano, che senza attendere lo scoppio delle bombarde già preste ed appuntate dal Conte, gli si diede (22 novembre) salvi gli uomini e le robe <sup>1</sup>, per cui furono indarno le lettere della nostra città spedite agli Orzi (22 novembre) perchè la rocca resistesse, promettitrici della cittadinanza e di tutti quei privilegi che rendessero gli Orceani eguali a noi. Fornita la terra, lo Sforza riparti gli alloggiamenti recandosi egli stesso col duca di Mantova a Marcaria.

Narra la Cronaca, dirò così Mazzuchelliana, che avendo un giorno il duca fatto cavalcare il re di Francia sul monte di Capriano perchè vedesse tutta intorno la campagna, 1. Soldo, col. 885. scorgendo Renato da lontano la nostra città, dimandò il nome del paese, cui rispondendo il duca nomarsi Brescia, chiedeva il re di poternela saccheggiare; ma replicando lo Sforza che non sarebbero bastati ventimila de' suoi Francesi, Renato si corrucciò: e sappiamo che nel fatto di Pontevico portando i Francesi lor pugnaletti a tergo, que' furfanti del duca intrattenendoli a novelle, li rubavano intanto dell'arme gentili senza che s' avvedessero, facendone poi le più solenni risate <sup>1</sup>. Narra la Cronaca eziandio che molti a Pontevico ne rimasero uccisi, perchè andavano a campo come sbandati, senz' ordine e senza disegno.

Intorno a questo tempo Troilo Cerpellone, valoroso condottiero, per insorta questione sulle correnti dell' Oglio sfidava Cesare Martinengo a singolare duello. Chieste le licenze ai loro generalissimi, fissato il luogo, fu stabilito che agli otto di febbrajo del 1454 combattessero a campo chiuso presso l' Oglio tra gli Orzinuovi e Soncino. Preparate le sbarre e le baltresche, lo stesso duca di Milano vi si condusse con tutta la corte, e fu con lui tutto il fiore della veneta e milanese cavalleria desiderosa di assistere alla pugna di due fortissimi campioni, talchè furono poste le vadie fra di loro per tremila ducati.

Entravano i combattenti nello steccato con un valletto per ciascuno: gridate le condizioni, misurate l'armi così da piede che da cavallo, piantate due forche ai lati estremi della lizza per coloro che durante il combattimento facessero motto, centocinquanta trombette empivano di marziali armonie tutto quel luogo. Il segno è dato. Le lance in resta, si corrono incontro i due rivali, ma il primo colpo fallì. Ripigliata la corsa, il Cerpellone fu per cogliere il Conte; ma la ferrea punta si ruppe dentro all'arco della sella, mentre 1. Liber Fragmentorum (Cod. Mazzuchelliano presso il can. Onofri).

il Martinengo lo percuoteva in sulla manca spalla per guisa a.1454 che ripiegandosi Troilo in sull'arcione, gli fu Cesare addosso, e levato lo stocco gridò che s'arrendesse. Il Cerpellone rialzatosi, fieramente si difendeva; ma l'insistente competitore gli si strinse alla vita, finchè gittatisi l'uno e l'altro a terra, ricominciavano a piedi più terribile conflitto; perchè l'irato Martinengo incalzandolo per ogni lato, nè lasciandogli tempo a riaversi, cadde ferito in un lago di sangue. Cesare gli fu sopra perchè si rendesse, onde i giudici della lizza lo dichiararono vinto; ma non volendo cedere a patti benchè lacero e pesto, gli furono attorno i cavalieri gridando perchè cessasse l'inutile resistenza. S'arrese alfine, e tosto levatogli l'elmetto e posto in una bara, fu trasportato a Soncino. Il duca Sforza e il capitano della Signoria fattisi incontro allora al vincitore, gli cavarono l'elmo, ed abbracciatolo come fratello si rallegrarono con lui dell' arduo conflitto. Guarito il Cerpellone, come suolsi tra forti e generosi, amò sempre d'allora in poi quel rivale istesso che per poco non l'aveva ammazzato sul campo 4.

Sul principiare del 4454 levatasi l'armata milanese, su per tentare una fazione ad Asola<sup>2</sup>, ma poi se no ritolse. Cristoforo Soldo non dà ragione del pentimento, ma la partenza del re di Francia è bastevole spiegazione del ritorno del duca alla sua Milano, le cui soldatesche entrate in Valcamonica v'acquistavano (28 febbrajo) la rocca di Breno, mentre Jacopo Piccinino, distribuiti per la riviera di Salò tremila cavalli ed un migliajo di fanti, permise che tutte disertassero le belle ed innocenti contrade da disgradarne qual si sosse

tenesse fermo, promettendo agli Asolani la nostra cittadinanza e le usate prerogative (Provvisioni citate).

<sup>1.</sup> Liber Fragmentorum, carte 45 e 46.

Anche ad Asola scriveva il nostro Comune (30 novemb. 1453), perchė, vicina ad essere assediata,

antata arrabbiato nemico. Il medesimo Soldo rifugge dal raccontarci le disoneste ribalderie che contristavano le terre di Lonato e di Salò, benchè alloggiasse in questo il Capitano, che non sazio ancora, cavalcò (13 marzo) nella Valsabbia con grossa gente e col Dandolo provveditore, ponendola a sacco. Ho gran sospetto che la Riviera e la Valsabbia vacillassero nella fede, donde forse quelle venete scorrerie, freno e castigo di temute rivolte. Osservo però che fatta la pace, Jacopo su cassato dalla condotta dell'esercito per la sfrenata licenza de' suoi soldati, e da lui sopportata nelle terre bresciane 4. Da Valsabbia ridiscesero i Veneti a Caino, e si posero a campo intorno a Travagliato, ch'ebbero e dispogliarono ponendovi a guardia un comestabile con cento guardie. Tentavano l'assalto di Rovato, ma non riuscivano (46 marzo), ed una pace ad ogni modo venne in Lodi conchiusa il nove aprile, per la quale rimase al duca la Ghiaradadda, ed ai Veneziani quanto il primo aveva occupato su quel di Bergamo e di Brescia, mentre Carlo Gonzaga riaveva da suo fratello le occupate fortezze. Questa pace fu pubblicata nella nostra città il 16 aprile; e ad esultanza del fatto si decretava che a spese del Comune venisse armata una galera per la flotta che andavasi preparando contro gli Ottomani.

0.1455

Un altro accordo fu gridato per le vie di Brescia nel 25 marzo 4455 conchiuso fra la Repubblica, il re d'Aragona, il duca di Milano ed i Fiorentini; e papa Nicolò V, gravemente infermo, portò con sè nel sepolcro la letizia di quest' opera sua. Bartolomeo Colleone ricevette allora <sup>2</sup> nella nostra piazza con pompa solenne il bastone del comando di tutto l'esercito veneziano, sostituendo quel Piccinino che vi aveva introdotte le barbare discipline del masnadiero.

Se il 1456 fu pertatore di pace, lo fu ben anco per noi 1. Soldo, cel. 889. 2. Capriolo, Storie Bresciane, l. XII.

Bresciani l'anno consecutivo; ed alle baldorie della Repub- 3.1457 blica per la elezione del doge Pasquale Maripetro spedivano i padri nostri un'ambasciata (vincendo in questo tutte l'altre città) di centocinquanta cavalli.

Pochi anni appresso (4460) ricominciarono le solite pre- a.1460 dicazioni per le crociate, spargendo i preti assoluzioni ed indulgenze pagate a peso d'oro: ma l'oro che ne traevano. se credasi all'autore della Cronaca di Bologna, non era volto contro agli infedeli, ma passava intero e diffilato nelle tasche di Ferdinando re di Napoli in guerra coi Francesi. Queste predicazioni si fecero più vive nel 4464, quando lo stesso papa facea correre voce di voler egli montare sulla flotta, e farsene capitano.

Frati e preti anche allora e più di prima correvano per a.1464 le nostre terre predicando la crociata; e chi pagava più, poteva essere perdonato di colpe maggiori, e l'indulgenza plenaria costava allora ventimila ducati. « Ma poco valevano (sono parole del Soldo) quelle predicazioni in Brescia. Erano pochi che pagassero, perchè a quelle città pareva che tutto fosse cattaria di denari ». A chi non pagava teneva dietro la scomunica, la quale ai recidivi si replicava di quindici in quindici di. E però nel carnovale del 1464, venuto frate Roberto a riscuotere od a scomunicare secondo il caso, avendo pochi pagato, ed essendo egli in pergamo nel nostro duomo (18 marzo), scomunicò e maledisse gli ostinati al pagamento, ed ai preti che ardissero dar loro l'assoluzione. Ma quelle scomunicazioni non fecero effetto. « Chi pagò avea pagato, e per chi non pagò (sono parole del Soldo) altro non ne fu ».

Continuava intanto nell'Italia subalpina per gli accorti diportamenti dello Sforza la pace, e n'avevano i commerci un po' di vita: ma in quest' anno appunto macchiava il Conte

la propria con un infame delitto, se è vero, come pare, che dandogli quasi a pegno di fede una sua figliuola, stimolasse il Piccinino, riluttante e quasi presago di sventura, ad affidarsi al re di Napoli e recarsi colà, perchè poi Ferdinando glielo spacciasse, per cui fu detto allora « che il duca di Milano l'avea mandato alla beccheria, e che il re di Napoli era stato il suo boja » <sup>4</sup>. Ma lo Sforza medesimo nove mesi dopo quell'assassinio morì, succedendogli nel ducato suo figlio Galeazzo Maria.

Durante la pace del sessantacinque, venivano lettere al podestà di Brescia dalla Repubblica. Certo che i Rettori della città non si attendevano con esse il bando intimato. con molta severità perchè quaglie o fagiani non si pigliassero in provincia, volendo il marchese di Ferrara recarsi ad uccellare nelle nostre campagne. Giunto per la via di Ghedi a Brescia, ed accoltovi a grande onore, gli fu assegnato l'intero palazzo grande in cittadella nuova. Nella sala maggiore di quel palazzo, convertita in un verde pergolato di bosso e di verbene, spiccavano rabeschi d'oro e candelabri e doppieri vagamente distribuiti, ed a sommo dell'ampia sala un ricco tribunale coperto di arazzi compiva il nobile apparato. Trecento cavalli venivano con lui, e gentiluomini e cortigiani splendidamente ospitati dai nobili della città (settembre 1465), e nei castelli di Chiari e di Lonato, dovunque si recasse venivagli apparecchiato a spese del nostro Comune. Ma la caccia, come osserva Cristoforo Soldo, non era che un pretesto, e gatta ci covava. Nullameno « rimasero per allora le cose quiete e in buona pace per tutta 2.1466 l'Italia » 2. Eppur nella pace si apprestano le cose della guerra; e nel luglio del 1466 fu presa parte nei Consigli della Repubblica che si dovesse recingere di nuove mura la nostra 1. Soldo, col. 904. 2. Soldo, col. 905.

città. Giunte le lettere ducali, Giovanni Martinengo, Bartolomeo da Leno, Giovanni Antegnate, Francesco Feroldo, Antonio da Campolo, Bartolomeo da Offlaga e Cristoforo Soldo furono eletti agli estimi ed alle misure dell'imposto lavoro. Dai loro calcoli risulta che la cerchia urbana, trattone il castello, misurava

a.146 (

| pertiche 124  | — br. 0                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| » 458         | _ » O                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                        |
|               | - » O                                                                                                                                                                  |
| A CHARLES     | / 1 NOT 5005                                                                                                                                                           |
|               | — "» O                                                                                                                                                                 |
|               |                                                                                                                                                                        |
| » = 190       | - » 0                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                        |
|               | 1/2 » 0                                                                                                                                                                |
|               | - » O                                                                                                                                                                  |
|               | - 3                                                                                                                                                                    |
|               | 0                                                                                                                                                                      |
|               | - » O                                                                                                                                                                  |
|               | - 0                                                                                                                                                                    |
| » 120         | - » 0                                                                                                                                                                  |
| nortisha 1910 | 1.0 hm 9                                                                                                                                                               |
|               | <ul> <li>3 158</li> <li>483</li> <li>488</li> <li>73</li> <li>490</li> <li>426</li> <li>442</li> <li>425</li> <li>428</li> <li>90</li> <li>463</li> <li>420</li> </ul> |

In tutto pertiche 1810 1<sub>1</sub>2, br. 3

La spesa doveva essere distribuita, secondo la volontà del Senato, in tre terzi; al Comune, al Contado, alla Signoria, la quale ordinava che tutti, privilegiati o no, separati o non separati, dovessero contribuirvi.

L'opera cittadina fu messa all'incanto (18 genn. 1497) a.1476 a tre lire e sette soldi di piacentini alla pertica; e col 22 di

quel mese fu posta dall' arcivescovo di Corfù la prima pietra con molta solennità a s. Apollonio 1: ma poi rilevata per isbaglio di misura, presente il nostro Soldo, storico, soldato, ingegnere, tutto che fosse duopo al bene ed alla dignità del suo paese <sup>2</sup>, fu riposta in altro luogo ivi presso (10 marzo) da Vitale Lando capitano di Brescia.

La primavera del sessantasette fu celebre negli annali della Repubblica per gli apprestamenti contro i Turchi. Trecento vele furono messe in mare da questi pirati, e Vittore Cappello fu mandato con una flotta a tenerle in rispetto, ma il Cappello quasi tosto morì (marzo).

In questo frattempo, morto Cosimo dei Medici, Lucca dei Pitti, o per amore di libertà o per quello assai più forte di signoria, levata una fazione, tentò sbarrazzarsi di Pietro Medici figlio di Cosimo. Vinse quest' ultimo; e messere Diotisalvi colla sua famiglia, cacciato dal Medici, riparava in Brescia nel palazzo di Bartolomeo Colleoni valentissimo capitano, che coll'oro degli esuli raccoglieva soldati per sostenere a nome della Repubblica la parte di quei proscritti. Fatta massa nella terra di Castenedolo, passò nel Ferrarese. I Fiorentini, accordatisi col re di Napoli e col duca di Milano, si prepararono alla guerra: ma le sorti volsero incerte, le quali se avessero favorite le mosse del Colleone, più evidente sarebbe risultato il disegno della Repubblica, di sorprendere (poichè i figli dello Sforza non avevano ereditata l'arte avveduta del padre) il ducato di Milano.

Quella fazione fu misera, breve e mal guidata per ambe le parti; fu piuttosto correria di soldati pel Bolognese e per la Romagna, donde una pace procurata da Paolo II, soscritta nel maggio del 1468 ed accettata più tardi dalla Re-

<sup>1.</sup> Soldo, col. 907.

<sup>2.</sup> Il Capriolo precisa meglio il luogo, di s. Andrea, di faccia ai terragli.

indicandolo rimpetto alla cappella

pubblica, nella cui Terraferma fu annunciata verso il ter- a.1168 mine di quel mese. Nella nostra città furono letizie; le solite esultanze di questi accordi collocati per così dire fra l'una e l'altra guerra: e però processioni di tutto il clericato coi battuti e colle arti recanti in sulla piazza i palli e i confaloni, e suono di pifferi e di trombe. Il 1469 passava in Terra- 3.1469 ferma senza grandi novità, come tutto il settanta fu per testimonianza del Muratori assai tranquillo; donde un ravvivarsi dei commerci, dell'arti e delle lettere italiane, le quali appunto di questo secolo rifiorivano più che mai.

L'imperatore Federico III, che nel risalirsene alla Germania spargeva per le nostre città diplomi e privilegi perchè fruttassero fiorini d'oro, avea lasciata Venezia la città memore ancora dell'ottenuta infeudazione, e nella quale (febbrajo 1469) avea eletti cavalieri a speron d'oro due Martinengo (Luigi ed Ottavio), Francesco degli Emilii, Gabriele Prandone, Giovanni dei Volpi tutti nostri concittadini 1. La pace susseguita (1470), convalidata da una lega tra il papa, il duca di Milano, re Ferdinando, Firenze ed il duca di Modena, lasciava campo all'arti ed alle lettere di far capolino. E se qui nota il Platina 2 l'istituzione d'un' accademia in Roma e l'avvivarsi nel secolo di cui parliamo dell' intelletto italiano, Elia Capriolo quivi appunto registra parecchi suoi conterranei d'alto grido a que' di. Ma dell'arti e delle industrie, come di lettere e di scienze

- 1. Cronache Bresciane di Jacopo Melga, Codice presso il nob. Clem. Rosa, ed in copia presso di me, a. 1469. - MURAT. Annali, a. 1469. « Nota la Cron, di Ferrara, che sterminata fu la folla di coloro che si fecero creare conti, palatini, dottori ecc. con facoltà di conferire ad altri i
- medesimi titoli (!) ... tutto per empire la borsa. Il cancelliere (di Federico) avrebbe voluto scorticare quei corrivi, parte de' quali gli tennero dietro fino a Venezia ». Ecco l'origine di parecchie nobiltà.
- 2. PLATINA, Vitæ Rom. Pontif. in vita Pauli II. - Mur. Ann. a. 1471.

a.1471 cittadine di questa bella età, avremo campo larghissimo a trattenerci nel prossimo volume.

La soprascritta alleanza fu pubblicata in Brescia sul principiare del settantuno, e sino al termine del settantasei ci fa sapere il Melga che furono li tempi assai prosperi et boni. Ma nel 1477, tra il verno rigorosissimo (talchè i cedri e gli olivi ed ogni pianta gentile de' colli benacensi inaridiva) e un nembo di locuste che nel settembre levatosi con un vento di tramontana largamente si diffuse rodendo infino a radice i minuti raccolti, e lasciando gli alberi sfrondati da rendere imagine di un verno desolato, la nostra provincia fu contristata per altro genere di guai. E narra il Melga della semplicità dei nostri villici, che vedendo coperti li seminati di que' voraci insetti, s'argomentavano di spaventarli con grida e suoni come si fa colle passere. Fu data loro la caccia, se ne empivano le fosse, nè bastando ancora, venivano ammonticchiate in sulle vie: brevemente; i Comuni pagavano le locuste quattro marchi al peso, stimolo e ricompensa pei distruttori 1.

Ricorda il Muratori questa sciagura; e seguendo le cronache lombarde, narra che questo nuvolo di locuste occupasse per trenta miglia i campi del Mantovano, e che la strage fu peggior d'ogni danno, avvegnachè corrotto ed ammorbato l'aere circostante, fu cagione della moria che si diffuse per la nostra città. Ed alla peste veniva di pari passo la guerra. Quattordicimila Turchi, secondo il Melga, correvano le montagne del Friuli (nov. del 1477) facendovi strage dei presidii veneziani: Giorgio Martinengo potè involarsi con pochi suoi fidi,

1. Idem. « Nota grando miracolo ecc. Del mese di settembrio apparse tanta copia e moltitudine di locuste... che lingua non le poteria dire...le quali volando con grande impeto (ccc. con quel che segue).

Narra che la luce del sole n'era oscurata, e che propriamente pareva che fioccasse.... imperocchè de loro se ne carcava la terra, li campi, li arbori. Melga, Gronache inedite presso di me.

a.1478

e cinquecento uomini d'arme vi lasciarono la vita. Di que- a.1478 sto e d'altri fatti, più intento a darci un quadro istorico delle cose veneziane che a sviscerarle, non parla il Romanin, ma la barbara incursione avvertiva la Repubblica che i suoi confini non erano securi, e che alla guisa della Romana i grandi periodi della sua grandezza non erano più. Donde gli assedii gloriosissimi ma fatali della intrepida Scutari (1474 e 1479) dove ad Antonio Loredano (1474) scriveva il Senato, ricordasse agli abitanti l'assedio di Brescia e la gloriosa difesa di quella città 4, e la pace del 1482, cui fu condotto il popolo veneziano abbandonato dai principi e dal papa, lasciato solo contro tutto l'Oriente.

## the state of the s

## VICENDE BRESCIANE FINO ALLA LEGA DI CAMBRAI

Re Luigi proponendo alla corte di Milano (1476) di muover guerra assieme contro la Repubblica, e ponendo innanzi la riconquista delle città di Brescia, di Bergamo e di Crema, « usurpate ed occupate da tanto tempo dalla Repubblica (così nella lettera del re 15 settembre 1476 a Giangiacomo Simonetta) contro ogni debito di ragione 2 », metteva le basi lontanissime del mercato di Cambrai. Sino d'allora la rispettata potenza veneziana era ambita dal lontano straniero!

Ma i semi della peste lasciati dall' aere corrotto, s' aumentavano in Brescia per un altro accidente.

Frate Cristoforo Martinone, radunati al Carmine di Brescia cinquecento Carmelitani, proclamava un ampio giubileo;

<sup>1.</sup> ROMANIN, Storia docum. di Venezia, 2. ROMANIN, storia citata, Venezia t. IV, parte III, pag. 371. 1857, l. cit. pag. 385.

d'onde il concorso delle moltitudini, perchè, soggiunge il Capriolo, fu primo de' nostri che ci ottenesse dal papa la remissione dei nostri peccati: onde raccolti cinquemila scudi di elemosina, ristoró bellamente il suo monastero. E proprio in marzo, quando si pubblicavano i perdoni, cominciò il miasma fatale, e come dicevasi a quel tempo il male del mazzucco, essendone segnale lo stordimento del capo. - Come al solito di queste epidemie, pochi dapprima e quasi inavvertiti cadevano qua e là; ma crescendo e serpeggiando più intenso fra popolo e magistrati, che già vedevano troppo tarde le provvidenze, dal marzo del settantotto al luglio dell' anno consecutivo lasciò nel cerchio delle nostre mura, per calcolo dei deputati alla peste, trentamila cadaveri. E come suole nelle urbane mortalità, che la fuga è primo pensiero delle moltitudini atterrite, trasse il popolo ne' piani e su pei colli vicini; e piantate alla meglio trabacche e padiglioni, ne recinse per amplissimo tratto la derelitta città, che parve in quell' istante assediata da campo nemico, mentre le nobili famiglie fuggite ai loro castelli, ponevano guardie perchè non si accostasse anima viva. Inutili provvedimenti. Per quelle campagne, su per quei colli biancheggianti di tende e di capanne 1 le vittime s'aumentavano; e l'atterrito superstite, spento il senso della pietà, lasciavale insepolte lurido pasto ai cani. Nè dentro alla misera Brescia n' andavano diversamente le cose; perchè la fuga dei ricchi e dei magistrati, abbandonandola senz' altro al suo destino, faceva si che non ordine,

 « Facevano tezole et tende, chi una cosa chi un' altra per habitar, intanto che non fu chioso overo campo de terra su le chiusure apresso a doi milliara quasi alla citade, dove non fosse veduto alcuno, e dove non avresti veduto se non tezole: ma a molti zovò poco, perchè morivano in di chiosi et da possa furono mangiati et lacerati da li cani ». MELGA, Cronache inedite sopradette.

non consiglio vegliasse per lei, talchè non monatti, non sacer- a.1478 doti, non seppellitori: ciascuno recava con sè, deponeva nella fossa da sè medesimo cavata le spoglie de' suoi più cari; e la paura del contatto suggeriva talvolta, posandole sovra un asse, di trascinarle per le vie sino all'orlo del sepolcro, in cui venivano rovesciate 1. Il capitano fuggito a Gussago, volendo pur fare alcuna cosa, chiamati a sè d'intorno alcuni gentiluomini di là dal fiume della Mandolozza, tenne un po di consiglio, e dal campo in cui si trovava stabiliva salari per quanti si facessero monatti; ma non più di ventiquattro si profferivano al triste ufficio 2 delle sepolture e dei trasporti al lazzaretto suburbano di s. Bartolomeo. Preceduti da una guida e dal suono di un campanello, attraversavano le vie così deserte com'erano e sconsolate; ed entrando nelle case, vi toglievano i cadaveri, e colmo il carro li buttavano nei sagrati delle chiese, ammonticchiandoli alla rinfusa, o facendone catasta: nè i cadaveri soltanto, ma i sospetti di peste e gli ammalati caricavano del pari, vivi e morti a casaccio 3, traendo i primi a s. Bartolomeo, al quale così condotti morivano a modo di cani, perchè tanta era la moltitudine che non potevano essere governati dai medici; ed i medici erano pochi, e questi ancora quasi tutti

- 1. » Ma havresti veduto...l'uno strascinar alla sepoltura l'altro posti su li assi a modo se fusseno strascinati a coda di cavallo...per non infettarsi: ma credi a mi che visti le cose che scrivo ». MELGA. cron. cit. carte 6.
- 2. Ordino: « Si trovassero tutti quanti in certo campo di là dalla Mandolozza a consilíar quello bisognava fare ec. ordinarono e proposero certo buon salario, et se trovo in ditta cittade 12 para de sotradori . . . por-
- tavano uno campanello in mano continue sonando ecc.... Mi Jacopo ancora mi pare questo tal campanello et mi risona nelle orecchie perchė altro non se ne sentiva. »
- 3. « Tutti cioè vivi e morti mettevano sur una carretta de quattro rode . . . et menando così vivi et morti simul... li morti buttavano in li sagrati et non li sottravano niente, ma solamente li mettevano l'uno sopra l'altro come se fa li cassoncelli ecc. ». MELGA, Cron. l. cit.

2.1478 spazzati dalla moria. Monatti e apparitori adescati dall'oro e dalla licenza pur non mancavano; ma l'ingorda brama con cui si gettavano al sacco delle case infette era morte ai più. Non per questo, fatti audaci dalla triste necessità che pur si' aveva del braccio loro, vivi o spenti che fossero, spogliavano i cittadini 4, ed esultavano in mezzo al lutto ed alle lagrime dell'intera città, come i genii del male in mezzo alle tempeste. Non suono di campane, non riti, non supplicazioni. I sacerdoti l'avevano abbandonata: i monaci e i frati cercavano romitaggi fuor delle mura, nè fu ordine religioso che ci lasciasse in tanto estremo alcuno de' suoi 2, tranne qualche domenicano. Nota il Melga, campato da quell'eccidio, che dall'agosto al novembre non morissero al giorno meno di duecento appestati, de' quali ad ogni di si pubblicava l' elenco 3. E sconsigliata pietà fu certo quella che indusse i frati di s. Alessandro ad una processione per non so quale imagine miracolosa da cui speravano salute; avvegnachė la moria non potesse che mantenersi nelle grandi radunate di popolo colla prima asperità. I deputati alla peste non avrebbero fors' anco potuto impedire quello sfogo inopportuno di religiosa pietà: ma certo provvedevano che gli accattoni e i valligiani cac-

1. « Et quantunque non fossero anchora morti...li spoliavano ecc. et molti altri andavano rubando le case ecc ».

« In li quali cinque mesi sempre steteno serrate le porte delle giesie et mai non se sonò campana ecc.
 Et nota che non fu regola de Frati, ne anche religioso alcuno li quali volessero ... esporre la loro vita per salute delle anime ». Melga.

 « Et perchè ho dito di sopra di quelli ne moreteno de 30 mila persone, non te ne maravigliare perchè in quello tempo tanto era piena la cittade de persone ecc... donde ne morivano al giorno in quelli quattro mesi...ora 200 c fino 250...ma non manco de duecento... et l'ho visto mi Jacomo con li propri mici occhi su la polisa che se metteva de giorno en giorno sopra una colonetta de la Losa che soleva esser da sera parte alla piazza di Brescia, e'mo è stada zitada zoso per fabbricazione del palazzo novo ». Melca, l. cit.

ciati dentro le mura dallo stimolo della fame, si chiudessero a chiave in un postribolo perchè minore fosse il loro contatto coi cittadini: ed essi a dar fuoco allo strame su cui dormivano sicchè l'incendio aprisse loro una via, ma poco mancò vi restassero abbruciati. E qui merita ricordo la generosa pietà dei nostri Gambara, che nello stremo di viveri e nelle difficoltà del provederli mandavano al Comune più carri di pane, e cento some ne regalavano ad un tratto ai poveri della città, la quale rimasta priva al maggior uopo dei deputati alla pubblica salute, quasi tutti caduti vittime della peste, potea dirsi a discrezione dei monatti: ed è memoria di un Bernardino, un infame che, cessata la pestilenza in cui s'era dato a' più sozzi delitti 1, fattosi ladro di professione, li pagò sul patibolo. E scrive il Melga che per manco di seppellitori l'una su l'altra si accalcavano le salme allo scoperto, sicchè duecento se ne gittarono in un sacrato<sup>2</sup>: e perchè taluno volea portare da sè per la paura dei monatti i suoi morti al cimitero, trovandone serrato il cancello, rovesciavali giù dalle muraglie. E narra d'una fanciulla che bellissima era, la quale così come venne

- 4. « Volio inserir una abominevol cosa de alcuni delli sottradori, ma specialmente de uno chiamato Bernardino el qual... sto ribaldo se li andazeva qualche zovene femina da sotterar che fosse bella, come ne moriva pure assai ecc... et non ne lasava andar pur una...» Melga, l. cit. carte 12.
- « Et si non havevano tempo li sotradori de quatarli de terra — et molti erano che non volevano che li sotradori gli andasse in casa; ma tollevano li suoi morti ecc. et

alla fiada trovando li cimiteri serati, con le scale ascendevano li muri et buttavano a scavezzacollo—come visti mi Jacomo buttar in lo sacrato de s. Dominico a quello modo de ditti morti, et tra li altri vidi buttarghe una bellissima giovane... de anni 18 vel circa... la qual in vero era bellissima et fu buttada in lo sacrato de s. Domenego cum la testa in zoso et stete li così... che non fu sotterrada, et de questi a questo modo su li sacrati se ne trovava pur assai ».

gittata dalla cinta del sagrato di s. Domenico a capo chino, spettacolo miserando, lungamente rimase.

Ma poichè piacque al cielo che sbollita la furia di quella peste, con lento decrescere dileguasse da noi, non per anco cessate le reliquie estreme, fu con pubblica e solenne festività compiuto un voto del nostro Comune, e collocata fuori di porta s. Giovanni la prima pietra del tempio di s. Rocco, (13 marzo 1479) essendoci podestà Eustacchio Balbo.

Così ebbe fine quella terribile moria, che pel numero delle sue vittime, per l'abbandono sconsiderato e per l'inerte abbattimento con cui venne sofferta, superò le molte che rattristarono un tempo la patria nostra.

Un gran pericolo intanto, cioè la crescente potenza degli Ottomani, suggeriva l'obblio dei nostri rancori (1481), talchè Napoli, Firenze e Roma furono in pace pronti a stringere la spada contro que' noti e rinascenti nemici. Quasi tutta l'Italia prometteva soldati, naviglio ed oro all'alta impresa, fuor che Venezia! Nè tutto il torto era suo. L'abbandono dei principi italiani l'aveva ridotta a profondere tesori nelle guerre d'oriente, e i tempi dell'opulenza veneziana non erano più. Un fatto non avvertito dal Romanin è doloroso argomento di quella com'ei la dice Repubblica indebolita 1. Ed è il denaro di ottone battuto allora e sparso per le città di terraferma. Sette libbre di quei denari corrispondevano al ducato 2, et erano di grossa stampa et granda molto et non furono grati al popolo 3. E però il Comune di

- 1. Storia docum. di Venezia, p. 399, tomo IV.
- 2. « Item è da sapere che...la prelibata Ducal Signoria de Venetia mandò in Bressa alcuni dinari nuovamente fatti che valevano uno dinaro l'uno et haveva scelpito
- da una parte s. Marco da l'altra el duca de Venetia et erano ditti denari d'ottone de li quali ne andasera de peso libre sette a far un ducato ». MELGA, Cronache inedite bresc. carte 14.
- 3. Idem, carte 15.

Brescia mandò Legati a Venezia ed ottenne che l'invisa mo- a.1482 neta venisse ritirata.

In questo mentre, nata da poveri dissentimenti, fra la Repubblica e il duca di Ferrara scoppiava la guerra, e le città di terraferma n'ebbero avviso con lettere ufficiali del 2 maggio 1482 <sup>1</sup>, quando fu consegnato a Roberto Sanseverino qual generale dell'esercito veneziano lo stendardo di s. Marco.

Da una parte adunque il duca di Ferrara, il re di Napoli, Firenze, Lodovico il Moro, Federico di Mantova, la Repubblica di Bologna e casa Colonna; dall'altra Venezia, Sisto IV, Gerolamo Riario signore di Forlì, Genova, Monferrato e i Sansecondo.

La guerra fu tosto principiata: ma l'accostarsi del papa, mosso dall'arti di Lodovico il Moro alla parte opposta, scompigliò per un istante i disegni della Repubblica e del Sanseverino, mentre i nemici a distrarre i Veneti dall'impresa di Ferrara proponevano di portare la guerra in Terraferma<sup>2</sup>.

Ma già Roberto Sanseverino a sostegno di quest' ultima prevenendo l'esercito rivale, adunava il suo nel basso Bresciano; e attraversando nel marzo dell'ottantatre le borgate degli Orzi e di Bagnolo, col solito vezzo dei condottieri lasciava che sulla terra amica le venete fanterie si abbandonassero alla licenza, talchè parecchie fanciulle si trascinavano al campo già ricco di molta preda.

Ma la guerra ingrossava, e mal vi resisteva oppressa da enormi pesi l'infelice Repubblica <sup>3</sup>. La città di Brescia ne fu

- 1. Romanin, Storia di Venezia, t. IV, pag. 406.
- Melga, Cronaca. « Vedendo questo, li Signori dela Italia a contemplazione del Marchese di Ferrara et per opera del Duca de Calabria suo cognato...proposeno di mo-
- ver guerra in Bressana et se ritrovarono tutti li infrascripti Signori in lo castello di Cremona... il di 23 del mese di febraro 1483 in Domenega ecc. »
- 3. « È stato tolto 128 mila ducati; è sta cresciuto un tercio tutti li

atterrita; e sul cadere di luglio lunghe file di carri adducevano in salvo nelle patrie mura le derrate e le masserizie delle fuggenti famigliuole, poichè il duca di Calabria, già venuto sul Bergamasco, avea prese le terre di Urgnano e di Cologne 4: e in mezzo a quella fuga, ed allo stiparsi compassionevole per le vie di vecchi, di fanciulli, di madri coi bimbi al collo, fu miracolo che la peste già ritornata nel borgo di s. Giovanni non cogliesse l'intera città.

Con tuttociò la notte del 30 luglio fu in Broletto una faccenda, un alacre lavoro d'uomini intenti ai carichi di munizioni e di bombarde che venivano condotti agli Orzi nuovi. Poi mille guastadori furono mandati al campo, e pane con essi e vittovaglie e quanto fosse duopo all'esercito veneziano. E perchè il Sanseverino era corso fino sotto le mura di Milano facendovi gridare inutilmente il nome della duchessa e di Gian Galeazzo suo figliuolo, l'esercito rivale scorreva le terre nostre mostrandosi a Quinzano, Monticelli, Pontevico, Verola-Alghise, Roccafranca, e per le ville colà lunghesso l'Oglio trascinando con sè di là dal fiume bestiami e derrate, mentre i miseri coloni fuggivano (3 agosto) alla città, seco traendo sui carri polverosi le tremanti famiglie. Se non che un

dazj; è sta impegnato tutte le volte de Rialto a rason de 28 per cento l'anno e sta pagato in zecca li argenti dei particolari... è sta tolto le candele d'oro che le donne portava al collo e messe in comun. Oltre tante decime è sta messo tanze ala terra, le entrate de la terra e quelle di Terraferma è calade... se evacuato l'arsenal che altre volte ha fato tremar el mondo, avemo fame e peste ». E con tuono quasi profetico concludeva il Malipetro: « Mendichere-

- mo la pace e ghe restituiremo el tolto ». MALIP. pag. 288. In Ro-MANIN, Stor. Venez. t. IV, pag. 415.
- 1. "Havresti veduto vecchi, zoveni, grandi et picoli chi cum letti chi cum panni in testa, chi conduceva animali cioè bovi, porci, ochi, chi una cosa, chi un altra, secondo che li si imbattevano haver, vegnir in la citade etiam cum li picholini in brazo cridando et pianzendo per cercar habitation, che veramente era una compassione ». MELGA, Cronaca, parte 22.

Giovanni Greco posto a guardia di Pontevico, uscendo rapido dalle difese, tenne assai volte l'inimico in rispetto. In questo frattempo Ridolfo Gonzaga fratello del marchese di Mantova, per la via di Brescia e di Gussago giunse co'suoi nel campo veneziano, mentre il duca di Calabria entrato in Acqualunga ed intimata agli uomini di Gabbiano la resa, poichè n'ebbe rifiuto, mise in fiamme la terra.

Nè di piccolo conforto fu in quel frangente l'arrivo di Paride Lodrone venuto a Brescia con trecento montanari fra balestrieri, schioppettieri e fanti da pede, che coll'ispide loro barbe e col piglio feroce aveano impaurito il povero Melga 1. Ma la peste penetrata quasi che di soppiatto fra tanto commovimento e adunarsi di popolo e di cenci, mise in allarme il Comune che interdisse le scuole dei fanciulli, vietò l'adunarsi delle discipline e dei Paratici, chiuse il palazzo della Ragione, e fu savio provvedimento. La guerra intanto continuava; e Francesco ed Antonio di s. Severino condottieri del duca di Milano si ponevano in Manerbio con sedici squadre (43 agosto). Gli uomini della terra lor si mossero incontro colle chiavi del castello. Bassano, Cignano, Offlaga si arresero tosto dopo, ed è voce che due giorni prima Manerbio si fosse dato per taciti accordi all'inimico, donde confische e procedure contro i ribelli. Ma fatto sta che la infelice campagna, fatta bersaglio di tante e si diverse masnade, era tutta per ogni parte saccomanata et sachesata et pezo da li nostri che da li nemici, perchè molti del nostro campo Marchesco se buttavano al traverso per lo bresciano 2 e lo mettevano a socquadro;

 <sup>»</sup> Homeni de montagna li quali avevan lunga la barba uno somesso...
che chi li avesse visti haveria giudicato quelli haver più presto ciera de diavoli d'inferno ec, et have-

rieno tutti dato in lo Crocefixo ». MELGA, Cronaca, carte 26.

Melga, Cron. carte 28, il quale dipinge qui la terza fuga dei poveri contadini alle porte della città.

a.1483 donde talvolta il mutar partito delle grosse borgate nella speranza che volgendo lato si volgesse la fortuna: ma erano mutamenti simili a quelli dell'infermo di Dante. Queste rapide vittorie dell'inimico e l'accorrere e l'addensarsi dei villici atterriti dentro le mura obbligava i magistrati a subiti provvedimenti. Si barricarono le vie suburbane, si posero alle rocche delle porte guarnigioni di fanti in sussidio dei castellani; e perchè tre cotali da Pontevico avevano trattata la cessione del castello e della terra, furono squartati per ordine del nostro podestà. Venezia intanto ci mandava provveditori Agostino Barbadico e Zaccaria Barbaro 1, che si posero nel palazzo vescovile. Barbadico ci lasciò quasi tosto, l'altro ci rimase fino a guerra compiuta; e com'era di facile e lieta natura, co' prigionieri che per noi si facevano alla spicciolata, come tosto gli venivano condotti, trattava lautamente in bacili d'argento colmi di larghe ed elette refezioni 2: e poichè le vernacce e le malvasie gli facevano quasi brilli, venivali interrogando sulle condizioni del campo e sui propositi dei loro duci; e non è a dire se ne facesse l'avveduto il suo prò: finchè più stanco egli stesso di chiedere ch'essi di accontentarlo, facevali accompagnare fuor delle mura con queste parole: figliuoli miei siate valenti, andatene pe' fatti vostri se non volete restare di qua. Ma grandi fuochi veduti la notte del 16 agosto

« Fuzevano nella città pianzendo et le donne scaviate cum li loro puttini in brazo gridando misericordia, misericordia... era una compassione et stremisso grande... et questo fu la mattina del ditto 13 agosto ». Melga, l. cit.

 « Agostino Barbadico vecchione con barba longa et bianca a modo di uno armellino — Zaccaria Barbaro di etade d'anni 50 vel circa homo veramente savio et piacevole et tutto quanto affabile a modo de una perla ».— MELGA, Cron. c. 30.

 « Presentati che si erano dinanzi a lui, gli faseva parecchiar grasse collazioni di confetti, zuccheri in bacine d'argento et bevande di malvasia et vernaze de le migliori ».
 Melga, l. cit.

per la campagna dai frati di s. Floriano avvertivano l'ingros- a.1183 sarsi dell'armata nemica, cui servivano di faci le fiamme appiccate ai casali ed ai fienili. Roberto Sanseverino era a campo co' suoi Marcheschi alla terra di Maclodio: il nemico a Quinzano, che poi lasciò recandosi alla villa di s. Gervasio; e poichè i Veneziani lasciato Maclodio volgevano a s. Zeno, duemila cinquecento guastatori mandammo a quest'ultimo luogo per le spianate da campo. E siccome l'esercito dovea passar vicino alle nostre Porte, raddoppiate le guardie vigilavano i cittadini perchè nessuno dell'armata che battagliava per noi s'accostasse un po' troppo alla città! Primo alloggiamento dei Veneti furono i siti prossimi al naviglio verso borgo Saturo et Pifione. Qual ristoro n'avessero s. Zeno e Borgosatollo vel dica il Melga; andarono a saccomano da li nostri soldati quali pezo facevano che li nimici... furono rubate in fino le feriate di balconi delle case. Il duca di Calabria continuando le sue piccole fazioni, occupato il castello di Leno, poneva il campo a Ghedi, mentre i Veneti pigliando la via di Rezzato, si allontanavano. Già il primo co'suoi cavalli scorreva i campi suburbani. Uomini d'arme eran questi parte greci e parte albanesi misti ad alquanti monsulmani dalle barbare fogge, dalla curva scimitarra e dagli ardenti cavalli, che volavano per le campagne più rapidi del lampo. E narra il Melga degli Stradiotti, che volendo combattere si rizzavano sulle brevi staffe di tutta la persona, e come ascosi da una piccola targa lanciavano il colpo, e via di tutta carriera scomparivano di là. Gente venduta era questa, e molta ne aveva la Repubblica e forse più che l'armata nemica.

Intanto bombardato dal duca di Calabria, apriva Ghedi le porte, come gli si arrendevano Bagnolo e Corticelle; e avvicinandosi alla rocca cittadina di s. Alessandro le ordinana.1183 ze nemiche, fuggian loro davanti gridando artorio artorio 1 i villici atterriti. Uscivano talvolta i Magistrati, usciva il Barbaro e Luigi Avogardo cogli uomini d'arme della sua condotta per vedere che fosse, ma l'inimico s'allontanava colla sua preda 2. Per queste correrie furono messe bombarde alle mura ed alle porte, riparate le une e le altre, collocate vedette sull'alto delle torri e posti uomini sui campanili perchè veggendo l'inimico suonassero a martello. Ma il duca passò oltre, mettendosi a Montechiaro che a lui si diede trattane la rocca: ed ho sospetto che il vicario del luogo, Francesco dei Roberti, non gli fosse gran fatto nemico 3. Le ordinanze veneziane tenevano tuttavia la terra di Rezzato. Forse a toglierlo di là finse il duca discendere al Mantovano (11 settembre); e postosi con parte della truppa in Carpenedolo, mandò l'altra nelle campagne di Solferino, di Guidizzolo e della Cavriana, mentre dal canto suo la Repubblica gittava nei laghi di Garda e d'Iseo due piccole flottiglie, e il popolo bresciano continuava le alzate dei rivellini ed i ristauri dei terragli, delle mura, sorvegliati da Nicolò Trevisani capitano della città.

Era il Trevisani di spiriti vivaci, bruno, asciutto, irrequieto, innamorato fieramente d'una giovine sposa, Francesca di Cristoforo Soldo, il celebre soldato. Bellissima qual era, educata al canto, alla musica, alla danza, e come dice il Melga tutta amorosa, qual meraviglia ne venisse preso?

Ma la guerra interrompeva gli amori; e sette squadre

 <sup>«</sup> Artorio artorio che le qua l' inimico ». Quest' era il grido che il Melga ci lasciò dei fuggitivi. Mel-GA, Cron. carte 36.

<sup>2. «</sup> Di compagnia con il conte Aloysio di Avogadri et certi uomini

d'arme de la di lui compagnia et molti cittadini... uscivano fora de la porta de S. Nazaro etc.

 <sup>«</sup> Mandò (il duca) uno suo trombetta a compagnare in la cittade Francesco... di Reberti ccc. ».

di nemici scorrendo per le nostre chiusure, bottinavano senza a.1483 contrasto da s. Giacomo del Mella fino al borghetto di s. Giovanni. Suonavano a martello le nostre campane, ma nessuno ardiva uscir dal chiuso della città, che attonita e sbigottita udiva inerte e irresoluta quel suono quasi uggioso per lei, già immemore del tempo in cui con trepida esultanza ne aspettava l'eloquente armonia per iscuotersi a grandi e magnanime risoluzioni 1. Frate Antonio da Brescia, domenicano, predicava indarno ricordassero i cittadini l'assedio così glorioso di Niccolò Piccinino quando nè pestilenza, nè fame, nè virtù di eserciti nemici valse ad infrangere la nostra costanza. Stanco il popolo di questa guerra, che non feriva direttamente l'orgoglio cittadino, che sparpagliata e senza nerbo languidamente si combatteva, che non lasciava neppure il campo a qualche fatto risolutivo e solenne, guardava sconsolato i suoi campi calpestati, quasi in ira colla Repubblica perchè non la finisse con un accordo, con una pace, tanto da pigliar fiato.

A renderlo più titubante valse non poco il fatto di Asola (25 settembre), che guardata com'era dalla forte sua rocca e munita di artiglierie si arrese a patti al duca di Calabria quasi senza combattere. Un giovinetto di ventidue anni, Sisto di Giovanni della Tela, ne comandava il presidio. Intrepido com'era ed arrischiato, ben sapeva il Calabrese che lui vivo la terra non avrebbe ceduto; e però stimolandolo con simulate scorribande ad una sortita, lo colse nel laccio. Rimasto prigioniero lo fece appiccare. Pei dato l'assalto alla terra, che debolmente o artatamente resisteva, la conquistò.

In questo frattempo Leonardo Martinengo lasciando Va-

nasse, nessuno però useva fora de la cittade...intanto che ognuno... pareva attonito et sbigottito.

MELGA, carte 43. « Con stremisio grande se sonava campana a martello. Et nota che abenche se so-

leggio con molti suoi fanti (10 ottobre) si ridusse a Calcinato, ch' era già nelle mani del duca di Calabria; ma gli uomini della terra gli apersero il castello, ond'egli ne cacciò il presidio <sup>1</sup>, mentre il Sanseverino accorso ad Asola per sostenerla, s' avvide che il tradimento era compiuto. Zaffaro Calzavelia podestà della borgata e lo stesso provveditore complici del delitto furono posti in catene e tradotti al veneto Consiglio. E perchè non ha chi si fidi del traditore, il duca di Calabria entrato appena in Asola, ritenne ad ostaggio i più ricchi asolani mandandoli a maggior sicurezza nel Regno di Napoli <sup>2</sup>.

Il malo esempio fu seguito dalla Repubblica, che sospettando degli Orzinuovi, spedite a quel posto di molte artiglierie, vi pretese gli ostaggi temendo l'arti del duca di Milano che stavasi con trenta squadre come in agguato a Soncino.

La guerra intanto lasciava per le nostre contrade larghi semi di peste, la quale si apprese a Castenedolo, a Serle, a Nigolento, donde il bando che nessuno di quelle terre entrasse in città, nella quale appunto di questi di un mendico, Gerolamo Soldo, vestito a bruno, scalzo il piede, scoperto il capo, recando un crocifisso predicava da mane a sera presso alla Loggia, ed assistendo gl'infermi termino col porsi allo spedale in concetto d'uomo fra santo e demente.

Ma tornando alla guerra, che infelicissima volgeva sull'agro nostro (poichè i Ducheschi signoreggiavano e le forze della Repubblica s' attenuavano sbalestrate inutilmente in piccole fazioni), singolare fu in questi di la rivolta di Calvi-

- « Subito scazò fora de ditto castello da circa cinquanta fanti ducheschi, prima spoliati, descalzi e in capellina, et quelli mandorno con Dio ». MELGA, Cron.
- 2. » Il Duca Calabrese com il loro

proprio olio seppe frizere ditti Asolani, perocchè quasi tutti li più grossi furono da lui tolti fora et mandati molti de loro nel Reame per obstachi ». MELGA, Cronache ricordate. sano; perchè trovandosi nelle mani di un vicario del duca di aliasa Calabria, gli uomini della terra lo mettevano in prigione: il presidio uscì tempestando per le vie, ma trovò gli abitanti risoluti a difendersi. Venuti alle mani, rimasero i soldati così malconci, che lasciavano il castello sulle cui torri già sventolava l'insegna di s. Marco.

L' esercito veneziano, riunito alfine, risultò di settanta squadre di cavalli senza li fanti ch' erano forse diecimila. Con questo nerbo fu ripreso Maclodio, Ognato, Barbariga ed altri siti di colà. Fu bombardato Bagnolo (14 novembre); ed un Virgilio Romano che vi teneva trecento cavalli, disperato delle difese, aperse a Diofebo ed a Fracasso il castello a condizione d'escirsene cogli onori del campo.

Caduto Bagnolo, Manerbio s'arrese senza colpo ferire: i conti Marsilio e Giacomo Torrelli, che lo tenevano, convennero coi Veneziani i quali entrarono nel paese lietamente accolti suonando a festa le campane della parrocchia: e fu fatto raspar zoso di li muri del castello la insegna del duca di Milano cioè la Bissa, et in loco li fu depenta la figura di messer s. Marco 1. Ghedi anch' esso ritornò veneziano, e così dell'altre castella, meno Seniga, la quale oppose tenacissima resistenza. Così dicasi della rocca di Montechiaro gagliardamente sostenuta dal presidio visconteo mentre gli uomini della terra già si erano restituiti alla Repubblica. Il Fracasso la bombardò, e finalmente si arrese il 6 dicembre. Queste vittorie ravvivarono le genti veneziane, che allargando il pensiero a più vasto disegno, avean gettato un ponte su l'Oglio a Pontevico, quando il duca di Calabria domandò tre mesi di sospensione delle ostilità. Il verno era già inoltrato, e la Repubblica stessa n' avea bisogno.

Le poste dei Veneziani per l'aprirsi della campagna era- a.1483
1. Melga, l. cit.

no gli Orzi, dove al principiare dell'anno convenne il Sanseverino accolto in prima splendidamente dalla nostra città . Ma poco appresso dovette piangere la perdita di un prode commilitone, Giacomo della Motella nobile bresciano e genero del Colleone, che in una scorreria sul Cremonese, ferito in una coscia, ivi stesso mori. Portato a Brescia fu sepolto in s. Francesco. Sessanta poveri vestiti di panno morello per amor di Dio, tutte le confraternite e gli ordini religiosi della città furono a' suoi funerali.

Venezia intanto continuava la guerra: nè senza dolore avvertirò col Romanin come oppressa dal peso e dalla vastità delle battaglie da lei sostenute, fosse la prima ad eccitare un esercito straniero perchè venisse a torre lo stato a Lodovico il Moro: e forse avvedutosi di ciò l'astuto Pontefice fu tosto in faccende per accomodarsi colla Repubblica; ed una lettera ducale del 27 marzo, pubblicata in Brescia, annunciava le trattative di una pace, della quale da qualche tempo si gettavano da Sisto le prime fila <sup>2</sup>. Ma il Papa, che voleva una pace qual sarebbesi ottenuta se non la Chiesa ma la Repubblica l'avesse domandata, mise innanzi pretese che ruppero gli accordi.

Le due parti nemiche si trovavano di fronte ancora in sul Bresciano, ed era non giusta guerra ma una scomposta baruffa di masnadieri senza legge e senza freno: non la conquista, ma la preda era scopo alle rapide correrie. Dodici squadre e non so quali fanterie spagnuole si collocavano a

- « Giunse a Bressa con bel triunpho et comitiva grande de cittadini bressani etc. Nota che avanti che arrivasse... per doi di vel circa fu fatta la crida che ognuno dovesse imbellire le botteghe ecc. ». Melga.
- 2. Lettera all'oratore Antonio Loredan 16 gennajo 1481, secret. XXXI,

p. 124, ed altra 4 febbrajo, p. 132. Citazioni Romanin, Stor. Venet. pag. 415, t. IV. Il Romanin, pagina 416, troverebbe i primi passi di Sisto fatti al principiare di maggio. La lettera bresciana li farebbe supporre tentati al principiare di marzo.

Manerbio dai nostri provveditori; ma gli Spagnuoli, sforzate le porte del castello, rubavano le provvisioni dell' esercito veneziano: strane accozzaglie di gente dove i capitani dovean serrare le porte ed abbassare i ponti delle rocche perchè i loro soldati non le rubassero. Ma gli uomini di Manerbio levatisi a rumore, furono addosso agli Spagnuoli talchè gli ebbero accomodati per le feste. Un mese dopo fu ad un punto che quel castello non venisse gittato a terra dai medesimi Veneziani (18 giugno), perchè scoperta una trama di pochi ribelli, intimato agli abitanti l'abbandono della rocca, poichè fu deserta, i guastatori già principiavano a smantellarla. Ma Roberto Sanseverino ottenne che si mutasse consiglio, ed altro non si fece che scavare una fossa intorno alla torre dei Luzzaghi.

Fra tanta sfrenatezza di militi non è a dire se la peste, che occulta si, ma sempre si alimentava nelle masse del popolo, non dovesse di tratto in tratto scoppiare qua e là con pericolo di stragi, delle quali è viva ancora la ricordanza. Molti e subiti provvedimenti furono decretati, ma senza un ordine, uno scopo, una grande intenzione a cui tendessero con sapiente disegno; mandate a'fornici consueti le meretrici, vietate le radunanze delle famiglie e delle discipline, comandato che i poveri si cacciassero fuor delle mura, che i sacerdoti celebrassero fuor delle chiese, proibite le danze, i giuochi pubblici, gli assembramenti, le finte battagliole, lo smercio per le vie dei rivendicoli 1: cose tutte che non tagliavano di netto

 « Resultò un altra fiada (maggio) la peste in la cittade. Fu ordinato che tutte le meretrici casalinghe dovessero mandarse al logo publico — che disciplinati non si congregassero, ne anche se zugasse alla balla, e che i poveri si

dovessero scazar fora de la citade, mersadri non andassero vendendo — non si fesse battagliuola, che religiosi non dicessero messa in gesia ma di fora alla sbarraja, non si ballasse, non si visitasse infermi ecc. ». Melga, l. cit. carte 59. a.1484 i due massimi focolari della moria, la miseria ed i contatti cogli eserciti combattenti.

La guerra intanto continuava debolmente condotta, fuor che nello spoglio e nella rovina delle terre bresciane. Orzi, Gabbiano, Manerbio, Bedizzole 1, Bagnolo, Poncarale e tutta intorno la squallida campagna correvasi a quel tempo da ottanta squadre di cavalli e da 12 mila fanti, tutta gente bene armata al soldo veneziano, e da centotrenta squadre di altra cavalleria ch'era il nerbo del duca di Calabria. Ed or l'una or l'altra terra presa da un campo, e ripigliata dall'altro, e taglie enormi e provvisioni si pretendevano coll'armi da tutti e due. Finalmente (22 luglio) fu proclamata una tregua di pochi mesi; e tosto i saccomani dell'esercito veneziano a svaliggiare il campo istesso al quale appartenevano, donde una rissa, un parapiglia che non fu senza sangue. La storia degli eserciti italiani del secolo XV si è tutta cercata nei sistemi dei campi e delle mosse: pochi ne rintracciarono tutte le piaghe dissolvitrici e che avevano radici profonde nè totalmente per anco investigate. Per esempio, chi legge i sette articoli di quella tregua trova legami reciproci ed osservanze dei campi contraenti de' quali nè pur uno venne mantenuto 2. E primi a romperli furono i soldati della Repubblica. Statim le fanterie cominciarono a ripigliar partita, e chi andazeva a casa sua, e chi in un logo e chi in un altro 3. Ad ogni modo il 7 di agosto fu celebrata la pace di Bagnolo, riconoscendosi per essa gli antichi confini del trattato di Lodi del 1454, le ecclesiastiche libertà, la restituzione delle terre occupate

- 1. MELGA, l. cit. carte 62.
- 2. Abbiamo dal Melga le condizioni della tregua.
- Di un lungo assedio sostenuto dalla terra di Bedizzole parla un bel codice di documenti posseduti da F.

Ridoli. Ivi al n. 9 è il sindacato 2 maggio 1485 tenuto dal Com. per compensare gli Averoldi di quella terra d'aver sostenuto per tre giorni contro il Calabrese e contro tutta la Lega la difesa del patrio castello.

trava nelle sue giurisdizioni su quel di Ferrara. Così terminò sì lunga guerra, la più misera, la più desolatrice, la più priva di gloria e di virtù, che combattuta in Italia nel secolo XV, pareva si battagliasse fra i barbari del VI. Guadagnò la Repubblica qualche cosa: ma fu guadagno a troppo gran prezzo conseguito, siccome suole a' piccoli stati che si mettono sotto l' ali altrui.

Le campane della nostra città suonarono a festa, cui risposero di castello in castello tutte l'altre della provincia; e il dieci agosto i condottieri d'ambo gli accampamenti alzarono all'osteria delle Chiaviche, luogo suburbano di Brescia vicino a s. Zeno, un bel frascato: ed ivi a nome della Repubblica Roberto Sanseverino, i veneti provveditori Luca Pisano ed un Pesaro, Rodolfo Gonzaga e gli altri condottieri da un canto, dall'altro il duca di Calabria, Lodovico Sforza, Giovanni Bentivogli per conto dei Bolognesi, Giovanni Borromeo ed altri signori e capitani soscrissero le condizioni <sup>1</sup>.

E perchè le gioje della moltitudine ritengono sempre un non so che di procelloso e di violento che è carattere di tutti gli affetti suoi, dato fuoco alle botteghe della Comunità, in quelle fiamme e nei falò che si accesero di mezzo alle piazze fra le grida del popolo accorrente si gettarono gli armadj e i banchi della loggia dei Giudici, de' Notaj, e con essi le carte che vi si trovarono. Ed è singolare che dalla pazza baldoria derivasse un grave e nobile decreto forse il primo di simile natura

1. Melga, Gron. carte 65: » In signum letitiæ fecero far una bella et longa frascata nella casa delle Chiavege de sotto s. Zeno dove se ha la hosteria, et li tutti ditti Signori . . . ratificorno et emolgorno

la ditta pace: per la ditta cosa ad futurorum memoriam fu fatto certi et belli versi sopra de la porta de la Hostaria de ditte Chiaviche et fu fatto perpetuo exempta ditta hosteria che non pagasse datio alcuno ».

0.1487

dosi di viva pietra <sup>1</sup> nella piazza vecchia le botteghe del Comune, e rinvenutesi nello sterramento delle costruzioni parecchie lapidi romane là dove principalmente Gabriele da Coreggio apriva scuola di gramatica, fu stabilito che venissero murate nella fronte del nuovo edificio.

La pace fu qui turbata pochi anni dopo; perchè risollevatesi fra i conti di Torbole e di Riva da un lato e quelli d'Arco dall' altro per ragioni di confine le quistioni antiche, nè potendo i Legati del Tirolo e della Repubblica porre a concordia i dissidenti, Sigismondo principe del Tirolo mosse guerra allo Stato veneziano già in possesso com'era di Nago, Riva, Torbole e Roveredo. I conti d'Arco spalleggiati dall' arciduca desolavano la terra di Riva, ed altri soprusi e violenze arciducali obbligavano la Reppubblica ad intimare la guerra che fu combattuta con varia fortuna.

Fra le varie fazioni gravissima fu quella vicino a Petra (40 agosto), intorno al cui castello Roberto Sanseverino si affaticava per avanzarsi a Trento. Aveva già il capitano gittato un ponte sull'Adige la notte di s. Lorenzo <sup>2</sup>, e passatolo con tutta l'armata, lasciava che i militi si disperdessero al saccheggio, quando uscito con istrepito d'armi un grosso di fanti e di cavalli dalla città di Trento, colse i nostri quasi che inermi ed alla spicciolata, donde la fuga e lo scompiglio propagato nel campo. La veneziana cavalleria, rimescolata coi

- 1. « Fece provision etc. et de farle far de preda, et trovorno certi belli sassi et prede piccole antiquissime cum certi epitaphii ecc. dove tegneva la scola et q. mr Gabriele de Concoreso Grammatico... nel tresandello... a tergo de la presone ... ma per la maggior parte furono
- cavati ditti sassi ne la torre chiamata Porta Paganora ec. ». Melga, Cron. carte 67. — Zamboni, Fabbriche.
- « Fece buttar uno bello et bono ponte di navi ecc. la notte de s. Laurentio vegnendo el dito di. - MELGA, Cron. p. 69.

fanti alla rinfusa, corse a dirotta c s'addensò sugli argini del fiume: pedoni e cavalieri vi si gittavano dentro sperando riguadagnarne l'opposta riva 1: ma l'Adige potente e rovinoso li trascinava con sè, e le poche barche già cariche di turba affondavano cogli uomini che vi si erano aggrappati. Rimaneva il ponte gremito anch'esso di fuggitivi, quando un Andrea del Borgo contestabile di fanti che primo l'avea passato, spezzata la catena che lo teneva raccomandato alla sponda, lasciò che la corrente lo dissolvesse, donde una tonfo orribile di uomini, di cavalli, di salmerie profondate nell'Adige, che tutto ravvolse nelle sue correnti 2. Roberto Sanseverino si vide perduto, ma da buon capitano fattosi dinanzi ai militi

- 1. « Eccoti el repentino caso che accade de quelli pochi tedeschi che restorono in Trento, et fu detto che furono quelli della cittade perchè tutti li altri erano andati con Dio, essendo de numero de 800 persone ecc. useteno fora de la citade di Trento armati a cavallo et chi a pede ecc. et li all'improvista feceno assalto, et così poco numero di persone videlicet 800 tedeschi competè il campo nostro». Melga, Gron, carte 70.
- 2 Il fatto è desunto dal racconto che ne lasciava il Melga contemporaneo e da una lettera che il Melga ha conservato, del celebre Lodovico Cendrato da Verona, scritta a Paolo Ranusio giureconsulto otto giorni dopo la veneta sventura. Un po' diverso è il cenno ch' io trovo in altri scrittori e nel Romanin. I pochi Tedeschi usciti da Trento (non esercito com'egli disse) avevano per

- capitano Federico Kappler. Odasi il Melga =
- « Et volendo fugire, se buttavano nel ditto fiume chi armati, chi disarmati, chi a cavallo et chi a pede pensando... poter passare all'altra ripa etc. ma gli andò fallita la opinion loro, perchè il siume de natura è turbolento... adeo che quasi ogni uno annegarono et andasevano zoso per il dito fiume come a modo di belli castroni morti; alcuni altri saltando in le navi tanto congavano le navi che tutti se profondavano. Cargo che fu el ponte de gente, uno Zoan Andrea del Borgo contestabile de fanti da pede dei nostri corse et passò ... et taliò le cadene del ditto ponte et tutti se annegarono et andarono zoso nel dito fiume . . . così fattamente ecc. che a li ponti de Verona ne furono pigliati pure assai ». MELGA, Cron. carte 70.

del Colleone, si piantò sulla riva col suo cavallo chiamato il Campanella tentando invano di opporsi a quella fuga, quando un soldato lo ferì collo stocco e lo buttò nel fiume 4.

Fra tanto eccidio pochi duci camparono a stento guadagnando a nuoto un' isoletta dell'Adige fatale: tra questi Guido dei Rossi, Giacomo Veneziano, Giovanni Greco; tutto il resto fu ingojato dall'acque o fatto preda dell'esultante nemico. Cinquecento soldati vi perdette la nostra città. Il cadavere di Roberto Sanseverino rinvenuto in un fosso, fu onorato dagli stessi nemici della pompa estrema, ed ebbe sepoltura in Trento nella basilica di s. Vigilio dove tuttora è la statua del capitano coll'epigrafe che ne ricorda le militari virtù.

Si venne ad una pace (13 novembre)<sup>2</sup>, e fu per alcun

- 1. La miseranda sua fine così è narrata dal Melga, carte 71. « Il sig. Roberto Capitanio volendo farla da s. Zorso, se fece innanzi com la compagnia de' Colioneschi . . . et non si seppe a quel modo pericolasse, saltò in l'Adese col suo cavallo chiamato el Campanella ecc. La comun opinion fu chel fosse buttado et sburlado dalla gente colionesca nel ditto fiume per uno grando disdegno che avevano verso ditto sig. Roberto (per aver impedito il sacco del castello di Novi ed avere volute le spoglie da per sè). La più vera opinion fu che... facendosi innanzi armato a cavallo exortando la gente d'armi che non fugessero, riscontrando uno delli homini colioneschi da quello cum lo stocco fu ferito per la bavera et zitado indreto nel fiume. - Ed il Cendrata Vennose.
- « Hostes Germani parva certe manu circum volant magno terrore et ululatu more teutonico aggrediuntur inermes milites veneti etc. E narrato il fatto di Andrea Borgo: « Natantes equites pariter et pedites, volentes more Cremoneo potius mergi quam mori, sicque maqua est seguuta strages etc. ferro in gutture trajectus illustris princeps Robertus Sanseverinus, ut fama est, derelictus etiam suis, moritur etc. - Si vegga la bella lettera del Cendrata conservata dal Melga, carte 71 e 72. - Ed il Corio, Storia di Milano, 1487: In fessura Diar. Pars I et II, Tom. III, R. I. S. - Assai diversamente narra il Muratori questi fatti. L'esercito tedesco ivi si dice fosse molto numeroso ed ostinata la pugna.
- 2. Romanin, Storia documentata di Venezia, t. IV, p. 431.







tempo in Terraferma o sosta dell'armi o fatti assai leggieri, a.1187 talchè furono allora, se non lieti e sereni, giorni per noi meno infelici. Fu in quel tempo che Laura Cereta leggeva i suoi Commentarj, e che Giovanni Brittanico nostro antenato illustrava le pagine di Persio e Giovenale, quando il pittore Vincenzo Foppa fondava quella scuola da cui doveva uscire il Moretto e il Romanino. Poi si erigeva il Monte della Pietà, si ristoravano le chiese di s. Nazaro, di s. Agata, di s. Lorenzo, e quasi ancor non bastasse, decretavasi la fabbrica della Loggia; talchè il 5 marzo del 1492 se ne poneva con rito solenne dal a.1492 vescovo Paolo Zane la prima pietra: fabbrica insigne già illustrata dall'abate Zamboni, sulla quale dovremo altrove intrattenerci e che fa nobile riscontro all'altra innalzata allora nel borgo di s. Nazaro, il Santuario dei Miracoli, che è miracolo davvero dell' arte italiana del secolo XV.

All'arti ed alle lettere s'inframmettevano le gentilezze cavalleresche: poichè fatta la pace fra Sigismondo e la Repubblica veneziana, fu pubblicata una giostra ed invitati a correrla la nobile gioventù. Un ricchissimo pallio di panno d'argento era premio al vincitore; e Lodovico Martinengo, a cui toccò, ne cedeva una parte per degni motivi a Francesco Quaranta. Più ricco assai fu quello d'oro proposto da Bernardo Martinengo e vinto da Luigi Avogadro 1. Nè vorrei che passasse inavvertito non so quale infamia alimentata probabilmente dalla setta religiosa dei Giovannali<sup>2</sup>, per cui sovra i colli deliziosissimi del Garda uomini e donne d'ogni età e d'ogni sesso, ingannati (così narra il Capriolo) dai sacerdoti, si

<sup>1.</sup> CAPRIOLO, lib. XII. E narra che Luigi Avogadro, quando Cristerno re di Dacia venne ospitato dal nostro Comune (1473), fu creato conte da quel re.

<sup>2.</sup> Il Gregorovius nella storia dei Corsi narra di quella setta gli uguali orrori commessi nell' Isola ed in altre parti d'Italia già dal secolo XIV.

altera raccoglievano la notte in alcune cappelle, dove cantaudo e ballonzando confessavano pubblicamente i loro peccati per commetterne poi di più nefandi co' preti che gli avevano chiamati a quel lurido baccanale. Per buona sorte la cosa non passò oltre a pochi di: tanto avveniva dopo il 1492.

Papa Innocenzo VIII lasciandoci di sè più buona che infelice memoria moriva nel luglio del 1492. Il desiderio di accrescere le fortune di Franceschetto Cibo, figliuol suo, la maculò; ma le ricchezze del Cibo non furono cotali da risentirsene lo Stato. Così Rodrigo Borgia, cardinale che gli successe col nome di Alessandro VI, non avesse deturpata ed infamata la tiara che il povero Innocenzo lasciò bastevolmente riverita ancora. Ma quattro figli aveva il papa novello a far sazj dell' oro di s. Pietro: Giovanni, Cesare, Giuffrè e Lucrezia a lui nati da Vannozia cortigiana famosa 4.

Continuando la quiete, almeno in Terraferma, il nostro Comune quasi presago dell'avvenire ristorava il forte di s. Nazaro servendosi di Giacomo Coltrini architetto bresciano. Era il Coltrini a que' di rinomatissimo, e forse le idrauliche sue costruzioni lungo il Brenta gli valsero dalla Repubblica una larga condotta per essere mandato in Grecia (dove mori) ad erigere fortezze e parapetti contro i Turchi.

A Napoli ed a Milano covavano frattanto i germi di un' altra guerra. Lodovico il Moro, veggendo maturo al ducato il nipote Gian Galeazzo, ed essendogli grave doverlo adesso riconsegnare dopo gustatane la signoria, eccitava i sospetti di Ferdinando di Napoli il quale, sollecitato dal duca di Calabria padre di Isabella sposa del giovane Galeazzo, fu il primo che consigliasse al Moro di cedere lo stato non suo. Lodovico n'arse di sdegno e suscitò contro Napoli un esercito francese, donde poi la fatale discesa di Carlo VIII così bene descritta

<sup>1.</sup> MURAT. Ann. a. 1492.

dal Guicciardini. Il papa intanto s'affaccendava perchè negli a.1493 odi contro Ferdinando entrasse la Repubblica, e la Repubblica v'entrò, chiedendo che negli accordi fra Lodovico e lei si ricevesse il re di Francia. La Lega fu pubblicata solennemente in Venezia nel giorno di s. Marco 25 aprile 1493.

L'avventuroso Carlo VIII che sognava, nonchè l'acquisto italiano, quello di Terra Santa e della Turchia, arrivava ad Asti nell' 11 settembre 1494. L' esercito francese per le vie degli Appennini passava in Toscana palesando intera coll' arbitrio e coll'insolenza l'avventatezza de'suoi disegni conturbati dalla celebre risposta di Gino Capponi.

Alessandro VI, che fu primo alla triste chiamata, ne impauri. Ma il re di Francia entrava in Roma, e circondato da' suoi cavalli colla lancia in resta si condusse al palazzo di s. Marco. Papa Alessandro fuggito in castel s. Angelo accordò trepidante quasi tutte le inchieste del re, compresa quella di consegnargli un fratello del sultano, avendolo prima il papa fatto avvelenare per ogni buon fine. Brevemente; il Regno di Napoli fu conquistato, e Lodovico e la Repub- a.1195 blica ne furono sbalorditi. Colla fretta delle grandi paure fra Venezia, il papa, Lodovico, Massimiliano imperatore, Fernando re di Spagna, fu allestita una Lega (27 febbrajo 1495) festosamente <sup>4</sup> annunciata in Venezia il 12 aprile, domenica delle palme: e tosto a porsi all'armi; e dall'elenco delle truppe veneziane riportato dal Romanin risulta che v'accorsero da Brescia — con Zuffredo figlio del papa — il conte Gianfrancesco Gambara (uomini 240), Annibale Martinengo (240), il conte Luigi Avogadro (200). Ma quale fu la venuta, non fu certo il ritorno di Carlo VIII alla male abbandonata sua Francia. Rimessamente e quasi pauroso risalì tutta Italia, e giunto a Fornuovo (6 luglio 1495) ebbe a combattere contro l'eser-1. ROMANIN, t. V, p. 68. Gronaca Malip. 337.

a.1191

Duemila e cinquecento Francesi vi lasciarono la vita. Immenso fu il bottino che n'ebbero gli alleati, ma non l'ebbero senza sangue, rimanendovi estinti Rodolfo Gonzaga, Roberto Strozzi, Ranuccio Farnese, il nostro Gian-Francesco Gambara ed altri capitani. Fatto sta che i Francesi vi battagliarono da disperati, talchè sul campo vi restarono più vittime nostre che di Francia 4.

La morte di Carlo VIII (7 apr. 1498) protrasse per alcun po' gli usati guai, talchè la stessa Repubblica praticava col nuovo re Lodovico XII per una concordia che si risolse nella pace di Blois 15 apr. 1499, colla quale promettevano i Veneziani al re di Francia mille cinquecento cavalli e quattromila pedoni<sup>2</sup>.

Fermo com' era di riprendere il ducato di Milano qual discendente di Valentina Visconti moglie di Lodovico d'Orleans avo suo <sup>3</sup>, alla infausta novella arse di sdegno Lodovico il Moro; da tutti abbandonato, a tutti si volse, non escluso il Turco, per muovere contro Venezia qualche contrasto. Ma tutto fu indarno.

In questo frattempo la città di Cremona era in bilico per togliersi all'obbedienza dei Veneziani che dal 10 settembre 1499 4, secondo i patti di Blois, l'avevano occupata; ed

 Memoires de Comines. — Sanuto, Storia Veneziana, t. XXII, R. I. S. — GUICCIARDINI, Stor. d'Italia. — Corio, Storia di Milano ecc. ecc.

La Cronaca Mazzuchelliana, Fragmentorum Liber, ci fa sapere che
 « Alli 20 Ottobre 1498 la Illustrissima Signoria di Venezia haveva
 uno campo a Pisa de persone circa
 7000 del qual cra governatore il
 Mag. Mr Marco de Martinengo da
 Brescia contro Fiorentini. — Un

altro che aveva in Bresciana de persone circa 13000, del quale era Capo lo Ill. Conte de Pitigliano, et questo se fece perchè il duca de Milan haveva mandato a Soncin il Conte Galiazzo com persone circa 6000 ».

- Belcaire, Hist. Guicciardini, Storia d'Italia. — Corio, Storia di Milano. — Giovio ed altri.
- 4. Così dal Romanin. Ma la Cronaca del Liber Fragmentorum: « Alli 8

a.1499

3.1500

aggiunge il Capriolo, che il nostro Comune mandasse a 2.1500 Pontevico ventiduemila fanti in un sol di per tenerla in freno.

Ma il fatto sta che alcune lettere giunte a Polo Trevisano podestà di Brescia chiedevano soldati e artiglierie per comprimere una rivolta colla quale volea rendersi al Moro appena vinta la nostra città, mentre aspettava poco lungi con forte seguito d'armati il cardinale Ascanio lo scoppio della congiura. I nostri deputati alla guerra, raccolti all'istante cinquemila fanti, cento bocche di bombarde, due migliaja di schioppi e di balestre, altrettante di lance, di targoni e di spingarde con munizioni d'ogni fatta, le spedirono a Cremona; poi richiamavano dal territorio quanti pedoni si potessero avere, talchè la notte seguente ne furono mandati undicimila: e come suole in simili concitamenti, sparsa la voce di quel conflitto, più di trentamila v'accorsero per ogni parte, sicchè i rettori di Cremona mandarono ad essi perchè si trattenessero. L'Ascanio fuggi: mille Bresciani corsero tosto alla casa in cui era appostato, e la misero sossopra, portandosi a Cremona la preda: colà s'aggiunse loro Francesco Gambara co' suoi duecento

settemb. gli soprascripti magnifici proveditori introrno in Cremona cum gloria etc. Alli 20 detto il magn. mr Marco Ant. (Morosin) tolto il castello de Cremona d'accordo com lo Castelano et si ge dete ducati 10000 de quali 8000 vennero tolti a prestito da li gentiluomini de Bressa ». Più sotto è un registro di terre acquistate per la Ill. Signoria di Ven. del 1499. « Alli 10 Agosto Calzo, Pontevico, Fontanella, Antegnate, Borbada, Rumenengo, Prandino, Bargnato, Caravaggio, Vailate, Treviso, Ca-

salemaggiore, Castelione, Bordolano, Robecco, Marengo, Soncino, la torre dei Tristani ecc. ». Tanto avveniva circa un anno prima della breve ricupera fatta da Lodovico il Moro dell'ambita Milano. Anzi, a proposito di quella presa, avverte la cronaca suddetta che il castello di Milano fu bombardato con granate, cioè ballotte di ferro affogate de fuogo artificiado il qual era de sorte che acqua non lo smorzava et con quelle ruinarono più de mille case in Milano ». MELGA, cronache soprascritte.

cavalli e Giovanni Greco co' suoi. Sedate le cose, licenziati i nostri, se ne venivano in Brescia. Veramente allora lo Stato Veneziano era presso che a discrezione dei condottieri. Ma questi ad ogni istante invitati con larghe promesse, se n' andavano con armi e bagagli da un campo all'altro, purchè più generose corressero le paghe. Così ad esempio il conte Filippo Rossi, che alla testa di 400 cavalli presidiava la rocca d'Asola il 10 febbrajo del 1500, si levò con tutte le sue genti et fugite andando dal Moro, il qual gli haveva promesso di restituir tutti li suoi loghi et castelli 1. Onde Polo Trevisano portossi rapido ad Asola per sorvegliarla, tanto più che aveva inteso come il marchese di Mantova era fatto dal Moro condottiere delle armi ducali. Tenevano queste allora la città di Lodi, la quale con tanto impeto venne assalita dai Veneziani, che l'ebbero di viva forza. Calimerio dei Bona da Brescia fu il primo che v' entrasse (11 marzo) a nome di s. Marco, e il conte da Pitigliano lo regalò di un buon cavallo e d'una bella giornea. E forse il nostro Bona profittò del dono quando tutta la nostra nobiltà mosse incontro ad Anna di Francia allorchè sposa novella del re di Ungheria passava di qui per andarsene alla corte che l'attendeva.

Sotto un magnifico baldacchino di broccato d'oro portato dai nostri giureconsulti vestiti di seta ed ornati di collane d'oro, entrava dalle porte di s. Giovanni festosamente

1. Cronaca citata. Singolare, a questo proposito, nè avvertita dagli storici fu la piccante caricatura che trovossi un giorno dipinta nella piazza di Milano, prima che il Duca rilasciasse lo Stato. Era un s. Marco flagellato da un s. Ambrogio a cavallo, mentre un'aquila tenuta dal-

l' Arcivescovo s'avventava agli occhi dell' Evangelista al quale un Moro si avvicinava in atto di cavargli i denti, mentre un Monsulmano lo feriva a tergo di lancia. Era Venezia bersagliata dal Moro, dallo Stato di Milano, dai Turchi e dall' Imperatore. accolta dai patrizi, dal clero, dai magistrati, facendo ala stipata e riverente allo splendido corteggio la moltitudine. E il
Capriolo, colla usata iperbole che disnatura il concetto delle
cose, narra siccome nel brevissimo tempo ch' ella stette fra
noi, tre giorni soli, destò cotale abbandono di senso, che pareva rinnovellata nell' età sua la libidine di Marco Scauro <sup>4</sup>,
imparando l' arti (soltanto allora) provocatrici della natura.
Ma giova recare qualche brano del cronista, in cui narra il
portento delle fogge mutate.

a Taccio il valore... delle cuffie d'oro, degli anelli e dell'altre sorti di gemme e di gioje, il quale fu tale e tanto che non si discernevano i gentiluomini e i senatori dal popolo; e se fosse ritornata l'antichità non avrebbe conosciuto gli usi dei re distinti dagli abusi del volgo, e dirò quasi non avria potuto separare i fasti dei mortali dalle grandezze degli Dei ecc. Stimavasi vergogna il non cangiar i lini in seta: pareva scorno se non si deponevano le lane per strapazzare i broccati. Bella cosa era veder le camicie dell' uno e dell'altro sesso, se non di seta reale, di tela simile alla seta, sottilissime, larghe ed ampie in guisa che non d'una sola persona, ma di più potean essere capaci ecc. Quindi vennero in tanta libertà d'ognuno le sopravesti militari, le toghe, i palli, le cinte, le zone, le zimarre con la coda lunga e listate in belle maniere di spessissimi fregi d'oro, i manti, le vesti ricamate così lunghe come corte, specialmente nell'ampiezza delle loro fimbrie, le diverse invenzioni d'acconciarsi le trecce e qualsivoglia domestica e straniera guisa d'abiti espressi ancora con vocaboli sconosciuti ecc., vennero dico in tanta libertà, che gli artigiani e i contadini anco nei giorni di lavoro si facevano lecito d'emulare i nobili, di gareggiare coi primati ».

Vegga poi chi ha fior di senno se in queste enfatiche pa-

1. CAPRIOLO, Storie Bresc. lib. XIII in principio.

a.1502 role, se nella foga di un cronista che soffoca nei concettini di una falsa eloquenza la nitida realtà, potea cercarsi un documento, un dato statistico della nostra condizione al principiare del secolo XVI.

Chi vorrà credere al Capriolo, il meno esatto e il più leggiero di tutti gli storici bresciani, che tanta mollezza e corruttela ci venisse in tre dì? Che il popolo, quando appunto poteva a malo stento rispondere ai bisogni ed alle esigenze della Repubblica <sup>1</sup>, nuotasse nell'opulenza a tale da non essere distinto dai senatori? E tutto ciò (l'abbiamo veduto) ci fu regalato non ha guari come pretta istoria nostra da chi poi mi suggeriva di desumere dalla Cereta quanto andò ripescando nel Capriolo, nelle pagine di un cronista che portentoso per grandi lacune, per grandi errori e per più grandi futilità, quasi nulla ci narra del secolo XIV si grave di storia cittadina, per registrare al XV un camino caduto dal vento<sup>2</sup>!

Moriva nell'agosto del 4503 Alessandro VI. Pio III (22 settembre), assunto al trono, si lamentava della Repubblica perche avesse profittato dei romani scompigli per occupare Faenza e Cesena. Ma Pio III quasi tosto morì (22 ottobre); ed ecco un'altra volta i Veneziani a cogliere questa occasione per togliere al Valentino Fano, Bertinore e Montesiore, come gli avevano involata Faenza, e pensavano a Rimini. E bene facea rimprovero il Prioli, contemporaneo, all'avida sua patria di questo prendere ogni mosca che volava per l'aria e di aspirare al dominio della Romagna non guardando all'avvenire 3.

 CAPRIOLO, lib. XII. « Forzati fors'anco dal bisogno, posero nuove esazioni e nuovi dazi non uditi giammai dopo Cesare Augusto sopra i campi di ciascuno con

- grandissimo sdegno di tutti l'anno 1500 ».
- 2. CAPRIOLO, lib. XIII.
- 3. Gronaca del Priuli alla Marciana. Romanin, t. V, p. 164.

a.1503

Frattanto veniva eletto pontefice (1 novembre 4503) il autori cardinale Giuliano della Rovere, che assunse il titolo di Giulio II, il 'quale, condiscendente alla Repubblica fino a segno di essere chiamato il veneziano, non tacque voler egli ad ogni costo riprendere le terre della Romagna dalla Repubblica tenute. Scusavasi intanto la Serenissima tenendo a bada il pontefice, che stanco alla fine, rispondeva un po' irato all'oratore Antonio Giustiniani. « Non abbiamo gente nè denaro da farvi guerra, ma ci daremo ai principi cristiani ed invocheremo l'ausilio divino chè quello ne ajuti, essendo cose sue ». Poi mandava una Bolla esortatoria (40 gennajo 1504), ma calma tuttavia, perchè Venezia restituisse le terre di s. Pietro. La Repubblica era ferma in ciò di non aver toccato alle terre d'immediata giurisdizione del pontefice 2, e replicava il Doge che mai si renderebbero quelle terre se si dovessero spendere fino le fondamenta delle nostre case. E ben può dirsi che l'indole veemente di Giulio II e l'ambizione veneziana furono sorgenti della lega sciagurata che passò sotto il nome di Cambrai.

Conchiusa appena una tregua fra Spagna e Francia, Lodovico già meditava la conclusione del trattato che aveva condotto nel 1501 con Massimiliano. La Repubblica ne fu tosto avvertita, e seppe da Inspruck (12 giugno) che Francia, Germania, Spagna e l'arciduca di Borgogna si preparavano di celato a costringere i Veneziani perchè restituissero le terre ch' erano già del Valentino per concessione fattagli dal padre Alessandro VI 3. I Veneziani insistevano, talchè Giu-

- 1. Bolla 10 genn. 1504 data dal Lunig. Cod. Dipl. t. IV, 1826.
- 2. Tenevasi dal Senato che la santa sede mai non avesse avuta sopra que' luoghi che una giurisdizione mediata, siccome prima posse-
- duti dal Valentino e da parecchi, i quali non pagavano neppure il censo dovuto, e turbavano l'ecclesiastica tranquillità.
- 3. Ma osservando che Alessandro non poteva de jure donarle al figlio,

lio II voltosi a Francia ed all' imperatore, si combinarono a Blois (22 settembre 1504) tre separati accordi. Col primo l'imperatore investiva il re di Francia del ducato di Milano. Col secondo Claudia di Francia veniva promessa a Carlo d' Austria od al fratello Fernando, se Carlo premorisse, assegnandole in dote il ducato di Milano, cedendole a detrimento dello Stato Francese la Borgogna, la Bretagna, Genova, Asti, la contea di Blois. Col terzo la Francia e il re dei Romani si collegavano contro i Veneziani per dividere fra gli alleati come giusta preda gli stati di Terraferma 1. Il trattato venne riconfermato nel 4 aprile 1505, pel quale Massimiliano prometteva di non immischiarsi nel ducato milanese, ed altrettanto assicurava re Lodovico per le cose dell'impero. La Repubblica intanto, di tutto edotta, per amicarsi il papa avea già restituite le terre del Valentino meno Rimini e Faenza (40 febbrajo 4505): e Giulio II parea piegarsi e le cose volgevano alla pace 2.

<sup>a.1506</sup> Ma sotto quelle concordie continuavano gli apprestamenti della guerra. Massimiliano mal si fidava di Lodovico; Venezia nè dell'uno nè dell'altro. Lodovico poi più coperto di tutti eccitava la Serenissima ad una Lega quando già preesisteva l'accordo fra i due principi ed il papa a danno di essa. Ed anche il papa (volendo tolto il costume antico al Veneto Senato di scegliere tre candidati alle sedie vescovili di Padova e di Cremona) cominciava colla Repubblica a intorbidarsi accusandola di alleata colla Francia (papa Giulio s'era

rispondevano i Veneziani che l'alienazione fu fatta non solo dal papa, ma dalla Sedia Apostolica e da tutto il collegio dei cardinali colle solite formalità.

- 1. LUNIG, Cod. Dipl. che porta l'intero-documento.
- 2. La riconciliazione risulterebbe ancora da una lettera del duca di Urbino (che fu mediatore), promettendo il papa che, cedute le altre terre del Valentino, lascierebbe a Venezia Rimini e Faenza. ROMANIN, t. V, p. 176.

già stancato anche di questa) e di aver ospitato Granes Ben- a. 350. tivoglio, cui la sedia pontificale aveva tolta Bologna. Ed anche Massimiliano la chiedeva compagna de' suoi divisamenti contro l'emulo di Francia, minacciando legarsi davvero con esso lui. In questo frangente la bersagliata Repubblica (26 giugno) si dichiarava neutrale. Ma i mezzi termini nei grandi concitamenti non piacciono ad alcuno. I principi che la volevano con essi ne furono irritati. Massimiliano più di tutti, e già con forte esercito veniva irato dalle valli di Trento, e lo seguivano con isperanza di novella fortuna i discendenti degli Scaligeri, i figli di Lodovico il Moro e quanti profughi milanesi attendevano la guerra come un beneficio. La Repubblica intanto si preparava. Nominato governatore delle sue genti Bartolomeo d'Alviano (4 marzo 1508), avea prima chiamato da Brescia il conte di Pitigliano per la difesa del Veronese (dicembre 1507); e le armi del primo sostenevano l'onore di Terraferma. Non così del Pitigliano, la cui lentezza gli valse rimproveri dal Senato 1, come gli ebbero per la loro indisciplina sospettata d'intelligenza col re di Francia le truppe di Giangiacomo Trivulzio. Fuvvi un istante in cui dal vescovo di Trento fu sperata, lui mediatore, una tregua; ma la impaziente natura di papa Giulio per aversi Rimini e Faenza ruppe ogni cosa. Talchè sotto pretesto di convenire ad una pace col duca di Gheldria (10 dicembre 1508), il cardinale d' Amboise pel re di Francia, Margherita d' Austria pel padre Massimiliano vennero al patto famoso di chiamar tutti ad una giusta vendetta (dove si colloca la giustizia e la vendetta) per ispegnere, come un incendio comune, l'insaziabile cupidigia dei Veneziani, mentre non era che per averne lo Stato; il quale poi spartivasi dai contraenti per mo-

1. ROMANIN, t. V, p. 186. - Secreta 20 giugno 1508, p. 108.

do che Ravenna, Cervia, Faenza, Rimini, Imola e Cesena ritornassero al papa: Massimiliano avesse Padova, Vicenza, Verona, Roveredo, il Friuli, l' Istria, il Trivigiano: Brescia, Bergamo, Crema, Cremona, la Ghiaradadda e il ducato di Milano fossero pel re di Francia: il re di Napoli e di Spagna si avessero Trani, Brindisi, Otranto, Gallipoli ed altre terre di colà, serbandosi pel re d'Ungheria la Dalmazia, ed al duca di Savoja il regno di Cipro. Doveva il papa aggiungere alle armi temporali dei principi quelle del sacerdote; e i principi dovevano dar tosto mano all'impresa, cominciando la Francia le ostilità col primo di aprile del 1509. La Repubblica non era ignara di tanto apparato, benchè secretissimo; e dal gennajo di quell'anno si preparava alla guerra 1.

1. ROMANIN, t. V, p. 196.

FINE DEL VOLUME OTTAVO.

## INDICE DEL VOLUME OTTAVO

COMPRESA L'APPENDICE DEL VOLUME VII

| Prefazione                                                                                                                                           | V        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Codice Diplomatico Bresciano.                                                                                                                        |          |
| Continua il Comune Bresciano. — Fine degli Statuti Bresciani del secolo XIII                                                                         | 9<br>139 |
| Il Dominio Veneto.                                                                                                                                   |          |
| (Di Cristo 1426—1509).                                                                                                                               |          |
| CAPO I. Primi anni della Veneta Signoria  "II. L'assedio del MCCCCXXXVIII e la guerra consecutiva  "III. Vicende Bresciane fino alla lega di Cambrai | 216      |
| Monete Bresciane a pag. 170 Leggia                                                                                                                   |          |













